# LEZIONI

DI RETORICA

E BELLE LETTERE

DI

# UGONE BLAIR

PROFESSORE DI RETORICA E BELLE LETTERE NELL'UNIV. DI EDIMBURGO

TRADOTTE DALL' INGLESE

D A BULIOTECA NAZ

## FRANCESCO SOAVE

C. R. S.

TOMO I

### VENEZIA

PER TOMMASO BETTINELLI

M. DCCC. III.

D.PROB.ROM.S.J.

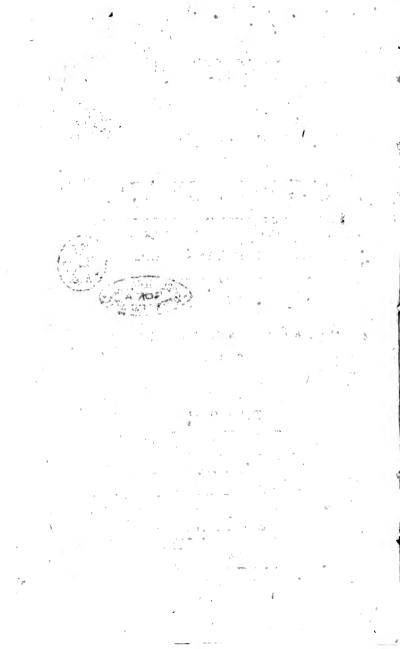

### IL TRADUTTORE

## A CHI LEGGE.

BIBLIDTEGA MAR WITTOPIOLEMANITE

L'Opera, di cui presento la Tradazione, à già troppo celebre, non solamente in Inghilterra, ma eziandio in ogni altra parte d'Europa, presso coloro, che hanno cognizione della lingua inglese, e che gustare la possono nell' originale. Un dotto ed elegante Scrittore alemanno (1) la chiama Opera eccellente, e importantissima a chiunque ama di ben apprendere l'Arte di favellare e di scrivere. E certamente fra quanti Trattati di Retorica e di Belle Lettere io ho veduto, non ce n' ha alcuno ne più compiuto, ne dove le cose siano esaminate con maggiore profondità e giudizio, ne. dove le regole sieno più utilmente e sagacemente applicate alla pratica . L'Autore nella prima Edizione, ch'egli ne fece in Londra nel 1782, la divise in due Volumi in-quarto. Nella ristampa fattane a Basilea nel 1788 fu in-

<sup>(1)</sup> Zimmermann Uber die Einsamkeit cap. x.

vece distribuita in tre Volumi in-ottavo; e questa medesima distribuzione sarà pur qui seguita, ma con qualche varietà. Il primo Volume comprenderà tutto ciò che appartiene al Gusto, al Sublime, al Bello, al Linguaggio, e allo Stile in generale: il secondo, ciò che riguarda l'Arte Oratoria, e gli altri generi di Componimenti in prosa: il terzo, ciò che spetta a' Componimenti poetici. Alcune Annotazioni vi saranno pure aggiunte, o per meglio dichiarare ed estendere il senso dell' Autore, ove parrà necessario, o per applicare alla letteratura e alla lingua italiana quel ch'egli adatta particolarmente alla letteratura e alla lingua inglese. Io spero che l'Opera per questo modo riuscirà all'Italia di quel vantaggio, ch'io mi sono proposto, e che ardentemente desidero.

# PREFAZIONE

### DELL' AUTORE.

Dono state le seguenti Lezioni pel corso di ventiquattro anni recitate nell' Università d' Edimburgo; e la pubblicazione, che se ne fa al presente, non è nata in tutto da sceltaspontanea dell'Autore. Imperfette copie manoscritte, cavate dalle Annotazioni degli Studenti, che le aveano udite leggere, incominciarono a girare privatamente, indi ad esser pur anche frequentemente esposte in vendita. Allorchè l'Autore le vide circolare in maniera da esser anche citate in istampa (1), e si vide pur minacciato più volte di surrettizie pubblicazioni, giudicò esser tempo, che uscissero direttamente dalla sua propria mano piuttosto che andare sotto agli occhi del Pubblico in una forma difettosa e malconcia.

(1) Biographia Eritannica; art. Addisson.

Originalmente furono esse destinate all'iniziazione della Gioventù nello studio delle Belle Lettere. Collo stesso intendimento ora vengono pubblicate; e perciò s'è ritenuta la stessa forma di Lezioni, in cui furon dapprima composte. L'Autor le presenta come opera nè del tutto originale, nè interamente cavata dagli altrui Scritti. Su d'ogni argomento egli ha pensato da sè medesimo: ha consultato le sue proprie idee e rissessioni; e gran parte di ciò che in queste Lezioni ritrovasi, è affatto suo. Al tempo stesso non ha mancato di servirsi dell'idee e delle riffessioni altrui dove gli è sembrato che fossero da adottare. Come Pubblico Professore egli era in dovere di procedere a questo modo. Egli era tenuto di dare a' suoi Allievi tutte le cognizioni, che li potessero render migliori, offrendo loro non solamente quello che fosse nuovo, ma tutto ciò che potesse riuscir vantaggioso, da qualunque parte venisse; e lusingasi pure, che a coloro, i quali amano di coltivare il lor gusto,

sto, di formare il loro stile, e prepararsi a parlare in pubblico, od a comporre, queste Lezioni forniranno intorno a ciò che a siffatte cose appartiene una nozione più estesa, che trar non si possa da altri libri.

Affin di render quest'Opera più proficua, generalmente ha rimesso i Leggitori a' libri da lui consultati, per quanto ha potuto rammentarsene, onde giovar si potessero delle ulteriori illustrazioni, che questi contengono. Avverte però, che siccome dalla prima composizione di queste Lezioni è passato si lungo tempo, potrebbe forse aver adottato i sentimenti di qualche Autore, ne' cui Scritti gli avesse allora incontrati, senza ora sovvenirsi onde gli abbia raccolti.

Nelle opinioni, che ha esposto rispetto ado una sì grande varietà di Autori e di materie, che ha dovuto esaminare, non può certamente aspettarsi che tutt'i Leggitori abbiano a convenire con essolui. I soggetti sono di talmatura, che lascian luogo a molta diversità di

4 gu

gusti e di sentimenti: in ogni caso però, al giudizio del Pubblico egli è pronto a sottomettersi rispettosamente.

Nel suo discorso, ritenendo la semplicità dello stil cattedratico, siccome il più acconcio a trasmettere l'istruzione, ei non ha cercato che la chiarezza. Se dopo la libertà, che ha dovuto prendersi nel criticare lo stile de' più eminenti Scrittori, il suo stile medesimo sarà soggetto a riprensione, e' non potrà dir altro, se non che l'Opera sua aggiugnerà una nuova pruova alle tante che il Mondo n'ha già veduto, ch'è assai più facile il dare delle istruzioni che il servire d'esempio.

### LEZIONE I.

### INTRODUZIONE.

po de' più distinti privilegi, che la Provvidenza abbia agli uomini compartito, si è la facoltà di comunicar l'uno all'altro i propri pensieri. Senza di questa facoltà la ragione sarebbe un principio isolato, e in molta parte infruttuoso. Il parlare è il grande stromento, con cui l'uomo diviene utile all'uomo; ed alla comunicazione de' pensieri per mezzo della favella noi siamo principale mente debitori de' progressi dello stesso pensare. Pochi avanzamenti un solo individuo privo d'ajuti può fare nella perfezione delle sue facoltà. Quello che noi chiamiamo ragione umana, non è tanto lo sforzo o l'abilità di un selo, quanto il risultato, della ragione di molti, procedente dai lumi scambievolmente trasmessi per mezzo del discorso e della scrittura.

Egli è quindi manifesto che la scrittura e il disscorso sono oggetti, che meritano ogni maggiore attenzione. O consultisi l'influenza di chi parla, o il piacere di chi ascolta, o abbiasi in mira l'utilità o il diletto, fortissimi motivi ci spingono a studiare di comunicare ad altri i nostri pensieri nel modo più vantaggioso. Per la qual cosa noi troviamo che in quasi tutte le nazioni, tostoche il linguaggio si estese oltre a'confini della semplic manifestazione delle cose necessarie alla vita, la perfezion del discorso incominciò a coltivarsi. Anche nel linguaggio de'popoli rozzi dell'età più rimote veggiamo qualche attenzione da lor prestata

alla

alla grazia e alla forza di quelle espressioni, che adoperavano quando cercavano di persuadere o di movere. Per tempo sentiron essi la natia bellezza del discorso, e sforzaronsi di dargli quelle decorazioni, che l'esperienza avea loro insegnato assai prima che lo studio di esse fosse ridotto ad arte

regolare. Fra le nazioni poi ingentilite niun'arte è stata coltivata con maggior cura che quella del linguaggio, dello stile, e del ben comporre. Anzi la cura in ciò adoperata si può assumere come un indizio del progresso di una società verso alla sua persezione. Imperocche a misura che questa si avanza e fiorisce, gli uomini acquistano maggior influenza l'uno su l'altro per mezzo del ragionare; e a misura che questa influenza si sente crescere, dee venirne come natural conseguenza, che essi pongano maggiore attenzione ai metodi di esprimere i loro concetti con proprietà e con eloquenza. Perciò veggiamo, che in tutte le colte Nazioni d'Europa è stato riguardato siffatto studio come importantissimo, ed ha ottenuto un luogo considerevole in ogni piano di liberale educazionė.

Vero è che all' udir nominare le arti di parlare e di scrivere acconciamente nell'animo di parecchi si destano de' pregiudizi contro di quelle. Suppongon essi, che sieno arti di mera ostentazione e ingannevoli: le riguardano come un minuto e frivolo studio di pure parole, come una mera pompa d'espressioni, come un guazzabuglio di fallacie retoriche, come vani ornamenti sostituiti alle cose di reale vantaggio. Non è quindi maraviglia se con tali prevenzioni l'arte del dire abbia molto scapitato nell'opinione degli uomini; e non è pur da negare, che la retorica e l'arte critica sieno state alcune volte trattate in modo da tendere alla corruzione piuttosto che al miglioramento del buon.

buon gusto e della vera eloquenza. Ma al tempo stesso egli è fuor di dubbio che i principi della ragione e del buon senso applicare si possono così a questa, come a qualunque altra arte che da. gli uomini si coltivi; e se qualche merito avran. no le seguenti Lezioni, e' consisterà appunto nel cercar di sostituire l'applicazione di questi principi in luogo di una vana e artificiosa retorica; nel procurar di sbandire i falsi ornamenti, di rivolgere l'attenzione più alla sostanza che all'apparenza, di raccomandare il buon senso come fondamento del ben comporre, e la semplicità come

essenziale ad ogni vero ornamento.

E qui mi si permetta di esporre alcuni brevi pensieri intorno all'importanza e ai vantaggi di tali studi, ed al grado che meritano di possedere in un'accademica istituzione (1). Io non pretendo di magnificare la loro importanza a spese di verun'altra scienza. Per lo contrario lo studio della Retorica e delle Belle Lettere suppone ed esige una conveniente cognizione delle altre scienze ed artiliberali. Esso tutte le abbraccia nella sua sfera, e vuol che se ne abbia il maggior riguardo. La prima cura di tutti coloro, i quali bramano o di scrivere con riputazione, o di aringare in maniera da conciliarsi l'attenzione altrui, debb'essere di estender le loro cognizioni, e formarsi un ricco capitale d'idee relative a que soggetti, di cui possono avere occasione di favellare o di scrivere. Laonde-

<sup>(1)</sup> L'Autore fu il primo nell' Università d'Edimburgo a dar Lezioni su questa materia. Incominciò a leg-gere come privato nel 1759. L'anno seguente fu eletto Professor di Retorica dai Magistrati del Consiglio della Città. Nel 1762 il Re si compiacque di stabilire e dotare in quella Università una Cattedra di Retorica e Belle Lettere, e l'Autore vi fu assegnato per primo Regio Professore.

12 INTRODUZIONE.

de presso gli antichi era principio fondamentale, e frequentemente inculcato. Quod omnibus discipli nis 19 artibus debet esse instructus orator. Anzi sarebbe impossibile l'inventare un'arte, la qual sapesse dar pregio ad una composizione, ricca bensì e splendida nelle espressioni, ma povera ed erronea ne'pensieri; e dove pure quest'arte potesse inventarsi, ella sarebbe perniciosissima. Di fatto i pazzi tentativi d'alcuni a formar un'arte di questo genere son quelli appunto, che hanno sì spesso avvilita e degradata l'arte oratoria. Si sono impiegati i lenocini del comporre, onde supplire o nascondere la mancanza della materia, e si è cercato l'applauso momentaneo degl'ignoranti in luogo dell'approvazione durevole degli uomini di senno. Ma una siffatta impostura non può durar lungamente. I materiali, che formano il corpo e la sostanza d'ogni pregevole componimento, debbon esser forniti dalle sode cognizioni e dal sapere. La retorica non serve che a dar il lustro; e noi sappiatno, che il lustro non possono ben ricevere se non i corpi solidi e fermi.

Tra coloro, che si faranno a scorrere le seguenti Lezioni, alcuni o per professione o per inclinazione avran la mira di impiegarsi a comporre o a parlar in pubblicot altri brameran solamente di perfezionare il lor gusto intorno al parlare e allo scrivere, e d'imparar que principi, che gli abiliatino a giudicare da se medesimi in ciò che chia-

masi bella letteratura.

Rispetto a' primi egli è chiaro che molto studio fa di mestieri al fine che si propongono. Il saper parlare e scrivere perspicuamente e piacevolmente, con purità, con grazia, con forza sono doti troppo necessarie per tutti coloro che intendono d'esporre al pubblico i loro discorsi o i loro scritti. Senza di queste niuno può dar valore a' suoi concetti; e per quanto ricco egli sia di cognizio.

ni, minor effetto potrà ottenerne che un altro, il qual ne abbia sol la metà, ma sappia convenevol-, mente produrla e farne buon uso. Nè già queste doti dipendono dalla sola natura. Ella certamente a questo riguardo è stata ad alcuni più liberale che ad altri; ma assai pure ha lasciato all'industria particolare di ciascun uomo. Sì cospicui sono stati gli effetti dello studio per l'avanzamento in ogni parte dell'eloquenza, e sì riguardevoli esempi abbiamo avuto di persone, che colla lor diligenza han superato gli svantaggi della più avversa natura, che lungamente si è disputato fra i dotti, e rimane tuttora indeciso, se la natura o l'arte più conferisca all'eccellenza dello scrivere e

del parlare.

Anche intorno alla maniera, con cui l'arte può a questo oggetto fornire più efficace soccorso, le opinioni possono esser diverse. Io non pretendo certamente di asserire che le sole regole retoriche, per quanto giuste elle siano, possan bastare a formare un oratore. Supposta una buona dose di naturale ingegno, la felice riuscita dipenderà assai più dall'applicazione e dallo studio privato, che da qualunque sistema d'istruzione che dar si possa pubblicamente. A ogni modo sebben le regole e le istruzioni non valgano a fornir tutto quello che si richiede, possono tuttavia recar moltissimo giovamento. Se non ponno infonder l'ingegno, posson dirigerlo ed ajutarlo; se non sanno rimediare alla povertà, san correggere la ridondanza. Esse accennano gli opportuni modelli da imitarsi; metton sott'occhio le principali bellezze che debbonsi studiare, e i principali difetti che voglion esser fuggiti; e con ciò tendono ad illuminare il gusto, e a condurre l'ingegno da'suoi traviamenti sul retto sentiero.

Per questo appunto lo studio del ben comporre merita ogni maggiore attenzione, perchè è intimamente connesso colla perfezione delle nostre facoltà intellettuali. La vera Retorica e la soda Logica
sono prossimamente congiunte; e lo studio di ordinare ed esprimere acconciamente i propri pensieri insegna a pensare non meno che a parlare accuratamente. Lo stesso atto di vestire i sentimenti
colle parole fa che quelli si concepiscano più distintamente; e ognuno che abbia la menoma pratica di comporre, ben sa che quando male ei si
esprime su alcuna cosa, quando l'ordine delle parole è sconnesso, quando le sentenze son deboli,
questi difetti dipendono quasi sempre da una indistinta percezione della cosa medesima; si stretta
è l'unione fra i pensieri e le parole; con cui si
esprimono:

Se lo studio di ben comporre è stato in ogni tempo di molta importanza, lo è assai più nell'età presente. Noi siamo in un sacolo, in cui i progressi in ogni parte del sapere si sono fervidamente promossi. Molta applicazione si è prestata a tutte le arti liberali, e a niuna maggiormente che alla perfezione della lingua, ed alla grazia ed eleganza di ogni genere di scrittura (1). Il pubblico orecchio è divenuto più raffinato, nè sa più tollerare quel ch'è trascurato e scorretto. Ogni autore dee aspirare à qualche merito così nell'espressioni, come ne'sentimenti, se non vuol correre il rischio d'esser lasciato da parte, e disprezzato.

Non nego che l'amore delle minute eleganze, l'attenzione a'piccoli vezzi ed ornamenti può es-

<sup>(1)</sup> L'Autore intende qui dello studio, che in questo secolo han posto gl'Inglesi alla perfezione della loro lingua, e all'eleganza dello scrivere. Lo stesso degl'Iraliani sarebbesi potuto dire nel secolo decimosesto, in cui la purità della lingua, e la bellezza dello stile fu dagli Scrittori moltissimo coltivata. Non so ora se darsi possa agl'Italiani Scrittori così generalmente e indistintamente la stessa lode. Il Traductore.

ser cresciuta a questi tempi oltre misura. Io son anzi d'opinione, che noi ci accostiamo all'estremo opposto di mettere maggior cura a forbire lo stile che ad empirlo di buoni pensieri. Ma di qui viene un nuovo motivo di studiare la giusta e convenevole foggia di ben comporre. Se è necessario il non mancar d'eleganza e d'ornamento in un tempo, in cui queste cose sono in tanta estimazione, è necessario molto più il saper distinguere i falsi ornamenti dai veri, per non lasciarsi trasportare da quel torrente di gusto frivolo e vizioso, che ove comincia a prevalere, non manca mai di trar seco gl'inesperti e gl'ignoranti. Que' che non hanno studiara l'eloquenza ne' suoi princip) nè sono stati istruiti a conoscere le genuine e maschie bellezze del retto scrivere, agevolmente si lascian prendere dal solo bagliore delle parole; e quando si fanno a ragionare in pubblico od a scrivere non hanno altro modello, su cui formarsi, eccetto quel ch'è di moda, comunque guasto ed erroneo esser possa (1).

Ma

<sup>(1)</sup> Tutto questo si è avverato fra noi nei decimosesto e decimosettimo secolo. I cinquecentisti sono general. mente tacciati d'essersi più occupati intorno alle parole che alle cose. E certamente quanto sono pregevoli per la grazia dello scrivere, cui hanno portato a somma perfezione; non altrettanto utili ed istructivi riuscir sogliono comunemente per le materie, di cui trattano. La smania di raffinar sempre più ed accrescere gli ornamenti del dire ha prodotto poi nel seicento quel gusto di lambiccati concetti e di esagerate metafore, che ha empito pressochè tutte le scritture di que' tempi. Verso al cominciare del decimottavo secolo alcuni illustri Ingegni richiamarono il gusto alla nativa sua purità, e sepper anche accoppiare all'eloquenza del dire la pienezza e sodezza de' pensieri e delle dottrine. Ma assai altri, ingolfaci nel solo studio delle scienze venuto allora di moda, abbandonarono, pur con certa aria di disprezzo, ogni amena letteratura e ogni coltura di scrivere; e l'assidua

Ma perchè molti vi sono che non hanno l'intenzione ne di comporre, ne di parlare pubblicamente, veggiamo quali vantaggi ad essi pure derivar possano dagli studi, che formano il soggetto di queste Lezioni. Per essi la Retorica non è tanto un'arte pratica, quanto una scienza specolativa; e le medesime istruzioni, che ad altri giovano per ben comporre, gioveranno ad essi per ben giudicare, e gustar le bellezze delle altrui composizioni. Tutto ciò che addestra l'ingegno a ben eseguire, abilita il gusto a criticar rettamente.

All'udir il nome di Critica può forse in alcuni destarsi una sinistra prevenzione, simile a quella. che ho mentovato poc' anzi rispetto alla Retorica: In quella guisa che la Retorica è stata per alcuni creduta non significar niente più che uno studio scolastico di parole, di frasi e di figure; così la Critica è stata considerata unicamente come l'arte di pescare i difetti, e come una fredda applicazione di certi termini tecnici; per mezzo de quali altrui s'insegni a cavillare, e a censurare scientifi. camente. Ma questa è la critica sol de'pedanti. La vera Critica è un'arte liberale insieme e gentile, è l'effetto del buon senso e del gusto perfezionato. Ella tende ad acquistare un giusto di scernimento del real merito degli autori; fa che più vivamente si assaporino le loro bellezze, mentre ci preserva da quella cieca venerazione, che confonde nell'estimazione nostra i loro pregi coi loro difetti; ci insegna, in una parola, ad ammirare e a biasimar con giudizio, e a non seguire ciecamente la calca.

In un'età, in cui l'opere di letteratura sono

lettura de' libri stranieri fe' poi, che lo studio della nostra bellissima lingua rimanesse dalla più parte quasi intieramente trascurato, Il Traduttore. così frequente materia di discorso, in cui ognuno s'erige in giudice, e appena taluno può presentarisi in una pulita e-colta società senza prendere qualche parte a simili discussioni, gli studi di esto genere debbono certamente acquistar maggiore importanza dall' utilità che posson produrre, fornendoci opportuna scorta a siffatti discorsi, e così abilitandoci a tener nella vita sociale un luo-

go onorevole.

Ma troppo mi spiacerebbe se appoggiar non potessimo il merito di tali scudi a qualche più soda e più intrinseca utilità che non è quella di una vana comparsa. Il vero però si è, che l'esercizio del Gusto e della buona Critica è que lo che più tende a persezionare lo stesso intelle to. L'applicare al discorso i principi del buon senso; l'esaminare ciò che è bello, e perchè; l'occuparsi a distinguere accuratamente lo specioso ornamento dal sodo, l'affettato dal naturale, dee certamente contribuire non poco a perfezionarci nella parte più pregevole della Filosofia, voglio dire nella filosofia della mente e del cuore. Siffatte ricerche sono intimamente comnesse colla conoscenza di noi medesimi: esse ci guidano necessariamente a riflettere su le operazioni dell'immaginazione, e su i movimenti dell'animo, e ad accrescere le nostre cognizioni intorno ad alcune delle più fine e dilicate sensazioni, che alla nostra natura appartengono.

Le disquisizioni logiche ed etiche aggiransi in una sfera più alta, e trattano oggetti di un genere più severo, cioè de' progressi dell' intelletto nella ricerca della verità, e del modo di dirigere la volontà su le tracce del bene. Esse additano all'uomo in qual modo abbia a perfezionare la sua natura com'essere intelligente, e quai doveri gl' incombano come soggetto di morale obbligazione. Laddove le Belle Lettere, e la Critica lo conside,

Tomo I. B ran

an principalmente come un essere dotato di quel potere d'immaginazione e di gusto, che tende ad abbellire la sua mente, e a fornirgli un ragionevole ed utile trattenimento. Esse aprono un campo d'investigazioni tutto lor proprio e particolane Tutto ciò che ha relazione alla bellezza, all' armonia, alla grandezza, all' eleganza, tutto ciò che può appagare la mente, piacere alla fantasia, movere il cuore, alla lor provincia appartiene.

Siffatti studi hanno pur questo speziale vantaggio, che esercitan la nostra ragione senza affaticarla; guidano a ricerche sottili, ma non penose; profonde, ma non aride ne astruse; spargon di fiori la via del sapere; e mentre tengon la mente in una certa tensione ed attività, l'alleviano al tempo stesso da quella più tediosa fatica, a cui è forzata di sottoporsi per l'acquisto della necessaria erudizione, o per l'investigazione delle astratte

verità.

La coltura dell'ottimo gusto è raccomandata altresì da' felici effetti, che produce nell' umana vita. L'uomo più affaccendato, e posto nella sfera più attiva, non può sempre starsi occupato negli affari : que'che si applicano a studi seri non possono stillarsi sempre il cervello in seri pensieri; ? que'che trovansi nelle più liete e floride situazioni della fortuna, non sempre hanno il modo di empiere con diletto tutte le ore del giorno. Or la vità in braccio all'ozio necessariamente languisce. Spesse volte languirà in braccio agli affari, ove non abbiasi qualche intertenimento sussidiario a ciò che forma l'oggetto lor principale. In qual modo adunque riempiere si potranno questi vuoti, questi intervalli disoccupati, che più o meno occorrono nella vita d'ogn'uomo? Impiegar non si possono certamente in maniera più aggradevole per se stessa, e più conveniente alla dignità dell'animo umano che ne' trattenimenti del gusto e negli \$111stud) della bella letteratura. Chi ha la felicità di aver preso in essi piacere, ha sempre in sua mano un innocente e irreprensibile divertimento nelle ore oziose, che pur lo toglie al pericolo di molte perniciose passioni. Non corre rischio d'esser di carico a sè medesimo, e non è costretto dall'altro canto a mescersi nelle guaste compagnie, o a correr la strada de' perduti piaceri per alleggerire la noja della propria esistenza.

Sembra che la Provvidenza abbia voluto accennare questo buon uso, che far si poteva de'piaceri del Gusto, ponendoli in mezzo fra i piaceri de'sensi e quelli dell' intelletto. Noi non siam destinati a strisciar sempre fra ogpetti si bassi, quai sono i primi, ne siamo capaci di spaziare continuamente in una regione sì alta, qual è la secon-

da. I piaceri del Gusto ristoran la mente dopo le fatiche dell'intelletto e le applicazioni agli studi astratti; e gradatamente pur la distaccano dalla

pania del senso, e la preparano alla virtù.

Giò è si conforme all'esperienza, che nella educazione della gioventù niun oggetto agli uomini saggi è mai sembrato più importante che l'accostumarla per tempo agli ameni studi. Da questi comunemente di leggieri si passa all'adempimento de' più alti e più importanti doveri della vita. Buone speranze si possono concepire di quelli, la mente de' quali ha questa liberale ed elegante propensione: molte virtù a lei si possono innestare. Laddove l'essere affatto privo di gusto per l'Eloquenza, la Poesia e le altre belle Arti, è per un giovane un funesto presagio, e fa sospettare ch'ei sia per abbandonarsi a'vili piaceri, o annighittire nelle più triviali e abbiette occupazioni.

E veramente non vi ha quasi niuna buona disposizione dell'animo, con cui il miglioramento del gusto non sia più o meno connesso. Un gusto coltivato accresce la sensibilità per tutte le

5 2

passioni tenere e gentili frequentemente esercitandole, e tende a rintuzzare le più violente e sercitanroci:

... Ingenuas didicisse fideliter artes Emollit mores, nec sinit esse feros. (1) Ovid.

I sentimenti elevati, e i sublimi esempi, che la Poesia, l'Eloquenza e la Storia spesso ci pongon sott'occhio, giovano pure naturalmente a nutrire negli animi nostri lo spirito pubblico, l'amor della gloria, il disprezzo de capricci della fortuna, e l'ammirazione per tutto ciò che è veramente grande ed illustre.

lo non voglio andar tanto innanzi da asserire, che i progressi del gusto e della virtù sieno la stessa cosa, o che debba sempre aspettarsi che esistano in egual grado. Più forti correttivi di quelli che il gusto può applicare, son necessari per riformare le guaste inclinazioni, che troppo frequentemente signoreggian fra gli uomini. Le specolazioni eleganti si trovano qualche volta galleggiare su la superficie dell'intelletto, mentre le sconce passioni occupano le interne regioni del cuore. Non può negarsi però che l'esercizio del gusto non abbia una forza morale, e non tenda per sua natura a purificare la mente. Dall'udire a leggere le più ammirate produzioni d'ingegno o in prosa o in verso, quasi ognuno si parte con qualche buona impressione nell'animo; e benchè queste non sieno sempre durevoli, si debbono almeno annoverare fra i mezzir di disporre il cuore alla viitù. Certo si è l'é in appresso avrò occasione d'illustrarlo più compiutamente), che senza pos-

<sup>(1) &</sup>quot; Dell'arti ingenue la fedel coltura ", Sa i costumi ammollir feroci e duri.

21

possedere in un alto grado le virtuose affezioni, niuno può giugnere all'ottimo nelle parti più sublimi dell'eloquenza. Ei deve sentire quello che sente un uomo dabbene, se brama di movere e interessar grandemente i suoi uditori. I fervidi sentimenti di onore, di virtù, di magnanimità, di spirito pubblico sono que'soli che accender posson nell'animo quel vivo fuoco, e destare quell'alte idee, che attraggono l'ammirazione de'secoli; e se questi sentimenti son necessari per produrre in noi i più segnalati sforzi dell'eloquenza, esser debbono pur necessari per farceli gustare in altri con vero piacere.

Ma su queste generali osservazioni io non mi interterrò più a lungo, e passerò in vece a proporre i soggetti, che occupar debbono le seguenti Lezioni. Esse dividonsi in cinque Parti. La prima contiene alcune Dissertazioni preliminari sul Gusto, e le sorgenti de snoi piaceri; la seconda abbraccia la considerazione del Linguaggio; la rerza tratta dello Stile; la quarta dell'Eloquenza propriamente detta, o de pubblici Ragionamenti; la quinta è un critico Esame de più distinti generi di comporre sì in prosa che in verso.



## LEZIONE II.

#### Del Gusto.

natura della presente intrapresa vuol ch'io incominci da alcune ricerche intorno al Gusto, essendo questa la facoltà, a cui sempre si appella nelle dispute concernenti il merito del favellare e

dello scrivere.

Pochi soggetti ci ha, di cui gli uomini parlino più vagamente e indistintamente che del Gusto; pochi, che sien più difficili a spiegarsi con vera precisione; e nessuno, che nel corso di queste Lezioni debba sembrar più arido e più astratto. Or quello ch'io dirò su questo proposito, sarà nell' ordin seguente: Spiegherò in primo luogo la natura del Gusto riguardato come una potenza o facoltà dell'umana mente: Prenderò quindi a considerare fino a qual segno una tal facoltà migliorare si possa ed accrescere: Mostrerò in seguito i mezzi di miglio. rarla, e i caratteri del Gusto nel suo più perfetto stato: In ultimo osserverò le variazioni, a cui è soggetto, e cercherd se v'abbia un campione, a cui riportare i diversi Gusti degli uomini, affin di distinguere il guasto dal buono.

Il Gusto può definirsi la facoltà di ricever piacere da'le bellezze della natura e dell'arte. La prima quistione che si presenta si è, se debba considerarsi qual senso interno, o qual effetto del. la ragione. La ragione è un termine assai generale: ma se per essa intendiamo quella facoltà della mente, che nelle materie specolative discopre la verità, e nelle pratiche giudica della convenienza

de' mezzi col fine, parmi che la quistione si possa sciogliere facilmente. Imperocché egli è chiarissimo, che il Gusto non può risolversi in alcuna di siffatte operazioni della ragione. Non è per una scoperta dell'intelletto, nè per una deduzione di argomenti, che l'animo sente piacere da un vago prospetto, o da un bel poema. Cotali obbietti spesso ci colpiscono intuitivamente, e ci fanno una forte impressione, senza che sappiamo pure assegnar le ragioni, per cui ci piacciono; e spesso feriscono egualmente il filosofo e l'idiota, l'uomo e il fanciullo. Quindi la facoltà, per cui gustiamo tali bellezze, sembra più analoga ad una sensazione, che ad un' operazione dell' intelletto; e conformemente a ciò ha preso il nome da un senso esterno, cioè da quel senso, per cui riceviamo e distinguiamo il piacer de'sapori, il quale in molte lingue ha dato origine alla parola Gusto nel metaforico significato, in cui ora l'andiamo considerando .

Ciò non ostante, siccome in tutte le cose che riguardano le operazioni dell'animo, l'inesatto uso delle parole dee accuratamente schivarsi; così non deve inferirsi da quel che ho detto, che la ragione rimanga esclusa dall'esercizio del Gusto. Comeche questo in ultima analisi sia fondato sopra una certa sensibilità naturale pel bello; con tutto ciò, siccome firò vedere qui in seguito, la ragione l'assiste in molte delle sue operazioni, e serve ad accrescerne il potere (1).

Il Gusto, nel senso in cui l'ho spiegato', è una

<sup>(1)</sup> V. il Dottore Gerard Essay on Taste. D'Alembert Riflessioni su l'uso e l'abuso della Filosofia nelle materie che si riferiscono al Gusto. Riflexions critiques sur la Poesie & sur la Peinture Tom. II. cap. 11, 31. Element of critieism cap, 25. Hume Essay on the standard of Taste, Inproduction to the Essay on the sublime and beautiful.

facoltà comune in qualche grado a tutti gli uomi ni. Nell'umana natura non vi ha cosa più universale del piacere che proviene dal bello, vale à dire da ciò che è ordinato, proporzionato, grande, armonioso, nuovo, spiritoso, vivace. Ne'fanciul. li medesimi i rudimenti del Gusto assai per tempo si scoprono a mille prove; nella loro propensione pe' corpi regolari; nella loro ammirazione per le statue, le pitture e le imitazioni di ogni genere; nel loro trasporto per tutto ciò che è nuovo o maraviglioso. I più rezzi villani pur si dilettano delle canzoni, delle favole, de racconti, e sono colpiti dalle belle scene della natura nella terra e nel cielo. Fin ne'diserti dell'America, dove l'umana natura si fa vedere nel suo stato più incolto, i selvaggi hanno i loro ornamenti nel vestire, i loro canti di guerra, le loro lamentazioni funebri, le loro aringhe, i loro oratori. Dobbiam pertanto conchindere che i principi del Gusto sono altamente impressi nell'animo umano: e non è meno essenziale all' uomo l'aver qualche discernimento del bello che il posseder gli attributi della ragione e del discorso (1).

Ma

(1) Del Gusto considerato come una facoltà della mente assai meno hanno trattato gli antichi, che i moderni Scrittori di Retorica e di Critica. Con tutto ciò il seguente notabil passo di Cicerone serve a dimostrare che le sue idee su questo punto perfettamente s'accordano con quello, che si è detto di sopra. Ei parla delle bellezze dello stile e de'numeri oratori. Illud autem ne quir admiretur, quonam modo bec vulgus imperitorum in audiendo notet; cum in omni genere, tum in boc ipso mana quadam est vis incredibilique natura. Omnes ennim sacito quodam sensu sine ulla arte aut ratione qua sint in artibus ac rationibus recla G prava dijudicant: idque cum faciunt in picturis, G in signis, G in aliis operibus, ad quorum intelligentiam a natura minus babent instrumenti, tum multo ossendunt magis in verborum, numerorum, vo-

Continue and the contract of t

Ma benche niuno sia affatto privo di questa fatoltà, nondimeno i gradi in chi la possiede sono assai differenti. In alcuni ne appar soltanto un picciol barlume: le bellezze che loro piacciono sono del genere più grossolano; e di queste pure non hanno che una debole e confusa percezione: laddove in altri il Gusto perviene ad un sottile discernimento, e ad una viva percezione delle più fine bellezze. Generalmente si osserva che nella sagacità e ne'godimenti del Gusto vi ha fra gli uomini maggiore disuguaglianza di quella che trovasi rispetto al senso comune, alla ragione e al giudizio. La costituzione della nostra natura, così in questa, come in moltissime altre cose, fa veder l'ammirabile sapienza del suo Autore. Nella distribuzione di que talenti, che son necessari al benesser dell'uomo, la natura ha posto ne'figli suoi minore distinzione; ma nella distribuzione di quelli, che appartengon soltanto all' ornamento della vita, è andata con più riserbo, ne ha sparso i semi più parcamente, e ha pur voluto che una maggior coltura si richiedesse per recarli a

Questa disparità di Gusto, che si ravvisa fra gli uomini, certamente si deve in parte alla di-

perfezione.

cumque judicio 3 quod ea sunt in communibus infixa sensibus, neque earum rerum quenquam funditus natura voluit esse expertem. De Orat. lib III. cap. 50. Quintiliano sembra comprendere il Gusto (per cui gli antichi nel senso the or noi gli diamo non par che avessero distinto nome) sotto a ciò, ch'egli chiama judicium, la ove dice ! Locus de judicio, mea quidem opinione, adeo partibus hujus operis omnibus connexus ac mistus est, ut ne a sententiis quidem aut verbis saltem singulis possit separari. nec magis arte traditur, quam gustus aut odor... Ut contraria pitemus & communia, ne quid in eloquendo corrsprum obscurumque sit, referatur oportet ad sensus, qui non docentur, Inctit. Lib. VI, cap. 3. L'Autore.

versa loro costituzione, ad organi più delicati, a più fine interne potenze, di cui alcuni son dotati a preferenza di altri: ma assai più debbesi all'educazione e alla coltura. Ciò mi guida alla seconda proposizione, in cui è facile dimostrare che il Gu. sto è forse la facoltà più suscettibile di miglioramento, che siavi nell'umana natura; considerazione, che dee molto animare a quel corso di studi, che qui consigliam d'intraprendere. Della verità di questa asserzione agevolmente ci possiam convincere sol col riflettere all' immensa superiorità, che nella finezza del Gusto l'educazione e la coltura fornisce alle nazioni civillizzate sopra alle barbare, e che fornisce nella medesima nazione a que'che hanno studiato le arti liberali sopra all'incolto e rozzo volgo. La differenza è sì grande, che non v'ha forse altra cosa, ove queste due classi di uomini sieno tanto discoste l'una dall'altra; e di questa differenza altra cagione non può assegnarsi che la coltura e l'educazione. Ma è da vedere per quali mezzi il Gusto divenga così suscettibile di coltivazione e di progresso.

Convien riflettere primieramente a quella gran legge della nostra natura, che l'esercizio è la sorgente principale di miglioramento in tutre le nostre facoltà. Ciò ha luogo così nelle facoltà del corpo, come in quelle dell'animo; ed ha luogo ancora ne'sensi esterni, comeche questi sien meno soliti ad essere coltivati. Noi veggiamo quanto acuti essi divengano nelle persone, che dal loro genere di vita e da'loro impieghi sono costrette a farne un uso più attento e più minuto. Il tatto, per esempio diventa assai più squisito negli uomini, la cui professione richiede d'esaminar con accuratezza il pulimento de corpi; que che si esercitano nelle osservazioni microscopiche, o ad incidere nelle pietre dure, acquistano una sorpren-. dente acutezza di vista nel discernere i più minu

il oggetti; e la pratica di riflettere a' differenti sapori de cibi e delle bevande accresce mirabilmente la facoltà di distinguerli, e d'assegnarne gl'ingredienti'. Quand'anche adunque il Gusto interno volesse considerarsi come un semplice senso, non può dubitarsi che il frequente esercizio, e l'attenta applicazione a' suoi propri oggetti non debba accrescerne grandemente il potere. Di ciò abbiam pure una chiara pruova in quella parte del Gusto, che chiamasi orecchio per la musica. L'esperienza ogni giorno dimostra che non v'ha cosa più capace di miglioramento. A principio non si gustano che le composizioni più semplici e piane; l'uso e la pratica estendono il piacer nostro, e ci insegnano a gustare le melodie più dilicate, finchè per gradi ci abilitano ad entrare negl' intralciati e composti piaceri dell'armonia. Così l'occhio per le bellezze della pittura non si acquista tutto ad un tratto: a poco a poco si forma col veder vari dipinti, e studiare le opere de migliori Maestri.

Precisamente allo stesso modo, rispetto alle bellezze del comporre, l'attenzione a'più approvati modelli, lo studio de' migliori Autori, il confronto de maggiori o minori gradi nello stesso genere di bellezza producono il raffinamento del Gusto. Nel primo incominciare a prender cognizione delle opere letterarie, il sentimento che uno pruova è oscuro e confuso. Non sa indicare i vari pregi o difetti dell'opera che va scorrendo; non sa dove fermare il suo giudizio; tutto quello che può da lui aspettarsi è, che dica in generale se gli piace o non piace. Ma lasciamogli maggiore esperienza nelle opere di questo genere, e vedremo il suo Gusto divenire per gradi più esatto e più sagace. Comincerà a rilevare non solamente il carattere del totale, ma i progi e i difetti di ciascuna parte; e saprà indicare e descrivere le particolari qualità, ch'egli biasima o loda. Si dissipa allot

la nebbia, che parcagli coprir l'oggetto; ed el giugne alla fine a pronunziar fermamente e senza estrazione il suo giudizio. Tale è il miglioramento, che il Gusto, anche considerato come mera

sensibilità, prende dall'esercizio.

Ma benche in ultimo ei sia fondato sopra alla sensibilità, non dee riguardarsi però come una semplice sensibilità di istinto. La ragione, sicco me ho già accennato, ha sì estesa influenza su tutte le operazioni e decisioni di quello, che il vero buon Gusto dee considerarsi come una facoltà composta della sensibilità naturale pel bello, e dell'intelletto perfezionato. A ben comprenderlo basta osservare, che la maggior parte delle opere d'ingegno non sono che imitazioni della natura. o rappresentazioni de' caratteri, delle azioni, e de' costumi degli uomini. Ora il piacere, che proviamo da tali imitazioni o rappresentazioni, dipende bensì dal Gusto; ma il giudicare se siano queste perfettamente eseguite appartiene all'intelletto, che è quel che confronta la copia coll'originale. 

Leggendo, per esempio, il poema dell' Eneide, una gran parte del nostro piacere deriva dal piano ben ordinato, dalla storia ben condotta, dall' esser tutte le parti insieme unite con verisimiglianza e connessione, dall' essere i caratteri presi dal naturale, i sentimenti adattati ai caratteri, e lo stile ai sentimenti. Or il diletto, che nasce da un poema così condotto, si pruova bensì dall' interno senso del Gusto; ma la scoperta del merito di sififtata condotta si deve alla ragione. Dovunque nelle opere di Gusto si cerca qualche somiglianza colla natura, dovunque v'ha alcuna relazione delle parti al' tutto, o de' mezzi al fine, l'intelletto è sempre quello che dee principalmente operare.

Un largo campo pertanto alla ragione si apre d'esercitare il suo potere sopra gli oggetti del Gusto; e da questa applicazione della ragione all'esa.

me di tali oggetti riceve il Gusto un novello e viemaggiore grado di perfezione. Le bellezze spurie, siccome sono i caratteri non naturali, i sentimenti forzati, lo stile affettato, posson piacere per alcun poco; ma piaccion soltanto perchè la loro opposizione alla natura e al buon senso non è stata osservata. Dimostrisi come la natura avrebbe dovuto essere più giustamente imitata, come lo scrittore avrebbe potuto in miglior maniera trattare il suo soggetto; l'illusione dileguerassi bentosto, e quelle false bellezze più non daranno piacere . .

Da queste due sorgenti adunque, vale a dire dal frequente esercizio, e dall'applicazione della ragione e del buon senso agli oggetti del Gusto, riceve egli il suo miglioramento. Nel suo stato perfetto egli è senza dubbio il risultato della natura insieme e dell'arte. Suppone che il nostro natural senso del bello sia raffinato dalla frequente attenzione a' più begli oggetti, e al tempo stesso guidato e perfezionato dai lumi 'dell' intelletto.

Mi si permetta d'aggiugnere, che al vero Gusto richiedesi non meno un buon cuore che una mente assestata. Le morali bellezze sono non solamente in se stesse superiori a tutte l'altre, ma influiscono più o meno sopra una gran moltitudine di altri oggetti del Gusto. Dovunque han parte gli affetti, i caratteri, o le azioni degli uomini ( e queste cose certamente somministrano all'ingegno i più nobili soggetti), non si può farne una giusta descrizione, ne può sentirsi appieno la bellez. za delle descrizioni fatte da altri, se non si posseggono virtuose affezioni. Chi ha il cuor duro o senza delicatezza, chi non sente ammirazione per tutto ciò che è veramente nobile e degno di spezial lode, chi non ha sentimento simpatico per ciò che è tenero e dolce, assai imperfetto piacere

deve ritrarre dalle più alte bellezze dell'eloquenza

e della poesia.

I caratteri del Gusto, giunto che sia al suo stato perfetto, si possono ridurre a due : delicatezza, e correzione. La delicatezza riguarda principalmente la perfezione di quella natufal sensibilità, su cui il Gusto è fondato. Suppone organi più fini e più sagaci potenze, che ci abilitino a scoprire quelle bellezze, che ascose rimangono all'occhio volgare. Può uno aver forte sensibilità, e mancar tuttavia di Gusto dilicato: può ricevere impressione profonda dalle bellezze che percepisce; ma percepir solamente ciò che è massiccio e palpabile, mentre i tratti più fini e più sfumati gli fuggono. In tale stato generalmente ritrovasi il Gusto delle nazioni rozze ed incolte. Al contrario un uomo di Gusto dilicato sente al medesimo tempo e fortemente e finamente. Egli scopre distinzioni e differenze dove gli altri non ne ravvisano: penetra nelle più riposte bellezze; ed è sensibile al più leggiero difetto. La delicatezza del Gusto si giudica da' medesimi segni, da cui si giudica quella d'un senso esterno. In quella guissa che la bontà del palato non si sperimenta co forti sapori, ma con un misto d'ingredienti, ove malgrado la confusione egli senta distintamente ciascuno; così la delicatezza del Gusto interno apparisce da una pronta sensibilità de' più fini, più composti, o più occulti pregi e difetti.

La correzione del Gusto riguarda principalmente la perfezione ch' esso riceve dall'intelletto. Un uom di Gusto corretto è quegli, che non si lascia imporre da contraffatte bellezze; ma sempre porta con sè la norma per giudicare dirittamente di ogni cosa. Egli apprezza secondo la ragione il merito compatativo del bello, che in ogni opera incontra; lo riferisce alla sua propria classe; assegna per quanto si può i principi, ond'esso trae il po-

tere

tere di dilettarci, ed ei medesimo ne sente il piacere a quel grado preciso che deve, e non più.

Vero è che le due qualità, delicatezza e correzione, s'inchiudono scambievolmente l'una nell'altra. Niun Gusto può essere squisitamente dilicato senza esser corretto, nè può essere pienamente corretto senza essere dilicato. Ma con tutto ciò una preponderanza dell'una o dell'altra frequentemente è sensibile. La forza della delicatezza principalmente si scopre nel discernere il vero merito: quella della correzione nel rigettare le false pretensioni di merito. La delicatezza è più riposta nel senso; la correzione nella ragione è nel giudizio. La prima è piuttosto un dono della natura; la seconda un prodotto della coltura e dell'arte. Fra gli antichi Critici Longino avea maggiore de-

licatezza, Aristotele maggiore correzione.

Dopo avere esaminato il Gusto nel suo stato più perfetto, passo ora a considerarlo nelle sue deviazioni da un tale stato: ad osservare le variazioni, a cui è soggetto; e a ricercare se in mezzo a queste vi sia regola per distinguere il vero e buon Gusto dal falso e corrotto. Ciò mi reca alla parte più difficile del mio assunto. Imperocchè è da consessare, che nello spirito umano non v'ha principio più incostante e più capriccioso del Gusto. Le sue variazioni sono state sì grandi e sì frequenti da creare in alcuni il sospetro, che sia meramente arbitrario, non appoggiato a verun fondamento, non soggetto a veruna regola, ma affatto dipendente dalla mutabile fantasia: la conseguenza di che sarebbe, che tutte le ricerche intorno agli oggetti e ai principi del Gusto fossero vane. Nell' architettura a cagion d' esempio i greci modelli furono per lungo tempo stimati i più perfetti; nelle età susseguenti la sola gotica architettura prevalse; e in appresso il greco Gusto rivisse in tutto il suo vigore, e accrebbe la pubblica ammirazione. Nell' eloquenza e nella poesia, gli Asiatici non gustarono mai se non quello che era pieno di ornamenti e pomposo, mentre i Greci preferivano le bellezze semplici e pure, e sprezzavano l'asiatica ostentazione. Presso di noi similmente quanti scritti non erano prima portati a cielo, che or son caduti in un'intera obblivione?

Or qui alcuno domanderà quale conchiusione abbia a cavarsi da tali esempi. V'ha egli alcuna cosa, la quale chiamar si debba la norma e il campione del Gusto, a cui appellando, si possa decidere fra il Gusto buono e cattivo? Oppur manca siffatta norma, e s'ha egli a stabilire secondo il proverbio, che de' Gusti non hassi a disputare, e che tutto quello che piace? Tale è la quistione, dilicata certamente e sottile, che ora dobbiamo discutere.

Io comincio ad osservare, che se non vi fosse niun campione del Gusto, ne verrebbe immediatamente la conseguenza; che tutti i Gusti fossero egualmente buoni: proposizione, che sebben possa trascurarsi nelle cose di poco momento, e quando parlasi delle minime differenze fra i Gusti degli nomini; ove però si applichi alle differenze grandi ed estreme, mostra subito evidentemente la sua assurdità. Imperocchè v'ha egli nessuno, che voglia sostenere seriamente che il gusto di un Ottentotto, o di un Lappone sia così delicato e corretto, come era quello di Longino e di Aristotele? Come riputerebbesi una pazza stravaganza il parlare a questo modo; così inevitabilmente siamo condotti a conchiudere, che v'ha qualche fondamento per preferire il Gusto d'un nomo a quel. lo d'un altro, ossia che nel Gusto, siccome nelle altre cose, v'ha il buono e il cattivo, il vero ed il falso.

Ma per prevenire ogni abbaglio su questo pun.

to è necessario pur l'osservare che non ogni diversità di Gusti importa necessariamente che uno abbiasi a chiamar buono, e l'altro cattivo. Ad alcuni piace la Poesia, ad altri la Storia, chi preferisce la Commedia, chi la Tragedia; questi ama lo stile semplice, quegli l'ornato: i giovani si dilettano de' componimenti ameni e spiritosi, l' età più matura più s'intertiene co' serj e gravi s alcune nazioni vogliono pitture ardite di costumi, e forti rappresentazioni d'affetti; altre inclinano ad una più corretta e regolare eleganza, così nelle descrizioni, come nelle cose di sentimento. Or sebbene differiscano fra di loro, pur tutti mirano a un qualche bello adattato alla loro indole; sicchè niuno ha motivo di condannar gli altri. Non è lo stesso delle materie di Gusto, come delle quistioni di pura ragione, dove una sola conchiusione può esser vera, e tutte le altre necessariamente son false. La verità, che è l'oggetto della ragione, è una sola: la bellezza, che è l'oggetto del Gusto, è moltiplice. Il Gusto pertanto ammette una certa estensione e diversità di oggetti, ne' quali tuttavia può esser buono e lodevole.

Questa diversità di Gusti però è compatibile soltanto, allorchè s'aggirano intorno a cose fra lor diverse. Qualora gli uomini discordino intorno al medesimo oggetto, qualora uno condanni come detestabile quello che un altro ammira come bellissimo, non sarà più semplice diversità, ma opposizione di Gusto; e allor certamente l'uno debb'esser buono, e l'altro cattivo, qùando non voglia ammettersi l'assurdo paradosso, che tutti i Gusti sieno egualmente buoni. Un preferisce, a cagion d'esempio, Virgilio ad Omero. Suppongasi che io dall'altro canto ammiri questo più che Virgilio: non ci sarà tuttavia ragione di dire, che i nostri Gusti sieno contraddittori. Egli è più allettato dall'eleganza e tenerezza, che caratterizzan

Tomo I.

Gusto

Virgilio; io dalla semplicità e dal fuoco d'Omero. Infino a tanto che niuno di noi contrasta, che tanto in Omero, quanto in Virgilio vi sian di grandi bellezze, la nostra differenza sta dentro ai limiti di quella diversità di Gusto, che io ho mostrato essere naturale e da permettersi. Ma se quegli vorrà asserire, che Omero non ha niuna bellezza, se pretenderà ch'ei sia un Poeta languido e goffo, se dirà che amerebbe piuttosto d'intertenersi con una vecchia Leggenda di cavalleria che coll'Iliade; io allora esclamerò che costui è privo di Gusto, o l'ha corrottissimo; e appellerò a tutto quello, ch'io credo esser norma è campione del Gusto, per dimostrargli ch'egli è in errore.

Qual sia questo campione, a cui ricorrere in simili occasioni, or è la cosa che ci rimane a ricercare. Un campione propriamente significa ciò che è di una autorità sì indubitata da esser la norma dell'altre cose di simil genere. Così il campione de' pesi e delle misure è quello che è fissato dalla Legge per regolar gli altri pesi e le altre

misure.

Or dicendo che la natura e il campione del Gusto, noi posiam certamente un principio verissimo e giustissimo fin dove può applicarsi. Imperocche non v'ha dubbio, che in tutti i casi, ne' quali prendesi ad imitar qualche oggetto esistente nella natura, o a rappresentare i caratteri e le azioni degli uomini, la conformità alla natura fornisce un pieno e distinto criterio di ciò che veramente debbesi chiamar bello. La ragione ha pure allora intero campo d'esercitare la sua autorità nella lode o nel biasimo, confrontando la copia coll'originale. Ma innumerevoli sono i casi, in cui questa legge non può applicarsi, e la conformità alla natura è pure un'espressione usata frequentemente senza una distinta e determinata significazione. Noi dobbiam dunque cercare qualche

altra cosa più chiara e precisa, che servir possa di

campione del Gusto;

lo ho spiegato già innanzi, che il Gusto in origine è fondato sopra l'interno senso del bello narprale a tutti gli uomini, e che nella sua applicazione a' particolari oggetti può essere illuminato e guidato dalla ragione. Or se vi fosse una persona; la qual possedesse perfettamente tutte le facoltà pertinenti all'umana natura, i cui sensi interni fossero in ogni caso squisiti e giusti, e la cui ragione fosse infallibile e sicura, le decisioni di tal persona intorno al bello sarebbero indubitatamente un perfetto campione pel Gusto degli altritutti. Ma come non v'ha questo campione vivente, non vi ha persona, a cui tutto il genere umano creda dovere siffatta sommissione, quale sarà la cosa, che abbia bastante autorità, onde essere il campione de' varj e contrarj Gusti degli uomini? Certamente non v'ha che il Gusto medesimo universale dell'umana natura, per quanto può essere determinato è conosciuto. Ciò che gli uomini generalmente staccordano ad ammirare, dec tenersi per bello; e retto si dee riputare quel Gusto, che coincide col comun sentimento degli uomini. Su questo campione dobbiam riposarci: al sentimento dell'uman genere rispetto alle opere di Gusto in ultimo appello dobbiam ricorrere. Se un sostenesse che lo zucchero è amaro, e l'assenzio è dolce, il suo Gusto infallibilmente direbbesi guasto, solo per esser contrario a quello della sua spezie. In simil modo, riguardo agli- oggetti del Gusto interno, il comun sentire degli uomini ha il diritto di regolare con piena autorità il Gu sto d'ogni individuo.

Ma si dirà: Non abbiam noi altro criterio del bello, fuorche l'approvazione del maggior numero? o dobbiam noi raccogliere i voti di tutti gli altri innanzi di formare verun giudizio da noi mel'interna sensazione.

Ma benchè in ciò la ragione guidar ci possa fino ad un certo segno, non è da dimenticarsi, che l'ultima conchiusione, a cui il ragionamento conduce, si riferisce sempre alla percezione ed al senso. Noi possiamo specolare e argomentare su le proprietà, che convengono alla tragedia, o al poema epico: il giusto ragionare correggerà i capricci d'un Gusto ceco, e stabilirà i principi per giudicare qual cosa meriti lode: ma tutti questi raziocini appellan sempre per ultimo, al sentimento; la base, a cui s'appoggiano, è ciò che si è trovato per esperienza piacere più universalmente all'uman genere. Per questo principio noi preferiamo lo stile semplice e naturale all'artificiale e affettato, la storia regolare e ben connessa ai racconti sparsi e slegati, una catastrofe tenera e paterica a quella che ci lascia freddi e indifferenti. A torza di osservare i sentimenti degli altri, e di consultare la nostra propria immaginazione e il nostro cuore, formansi que' principi, che acquistano autorità in materia di Gusto (1).

Quan-

<sup>(1)</sup> La differenza fra gli Autori, che fondano il campione del Gusto-sopra il comune sentire degli uomini, accertato dalla generale approvazione, e quei che lo fondano sopra stabiliti principi, che accertare si possono dal-

37

Quando però ci riportiamo ai concordi senti. menti degli uomini, come adultima norma di ciò che nelle arti deesi riputar bello, si vuol intendere sempre degli uomini posti in situazioni favorevoli all'esercizio del Gusto. Imperocchè ognun s'avvede che tra le nazioni ruvide e selvagge, e ne' tempi di ignoranza e di tenebre, le nozioni vaghe, che aver si possono su questi punti, non fanno autorità. In quegli stati della società il Gusto non ha materiali, su cui esercitarsi; egli è sopito interamente, o si mostra soltanto nella sua più rozza e imperfetta forma. Noi ci riportiamo ai sentimenti degli uomini, che vivono nelle nazioni colte e fiorenti, ove le arti son coltivate, e ingentiliti i costumi, ove le opere d'ingegno sono assoggettate ad una libera discussione, e il Gusto è perfezionato dal sapere e dalla filosofia.

Non

la ragione, è più apparente che vera. Al par di molt'altre letterarie controversie ella aggirasi principalmente su i modi d'esprimersi. Imperocche quelli che più sostengono il sentimento, non si fanno scrupolo di applicare alle materie di Gusto gli argomenti e la ragione : nel giudicare delle bellezze dell' Eloquenza o della Poesia essi appellano come gli altri a' principi stabiliti, e chiaramente dimostrano che la generale approvazione, a cui essi ricorrono, è un'approvazione, la qual risulta dalla discussione al pari del sentimento. Quelli dall'altro canto, i quali per vendicare il Gusto da ogni sospicione d' essere arbitrario, sostengono ch'e' può accertatsi col cama pione della ragione, ammettono nondimeno, che ciò che piace universalmente dee per questo conto medesimo esser tenuto per bello, e che niuna regola o conchiusione concernente gli oggetti del Gusto può avere legittima autorità, ove si trovi contraddire al general sentire degli uomini. Questi due sistemi pertanto în realtà pochissimo differiscono l'un dall'altro. Il sentimento e la ragione entrano in amendue; e col lasciare a ciascuna di queste due facoltà il dovuto luogo, amendue i sistemi si possono accordare. L' Autore.

g G v s T o

Non dissento che anche fra le nazioni arrivate a questo grado possano alcune cause accidentali talvolta guastare il Gusto. Or lo stato di una falsa religione, or la forma di un mal consigliato governo può pervertirlo per alcun tempo; un costume licenzioso può introdurre il Gusto de' falsi ornamenti e dello scrivere dissoluto; uno scrittore applaudito può riscuotere approvazione de' suoi diferti medesimi, e renderli anche di mo. da; l'invidia può deprimere talvolta le produzioni di vero merito, mentre il capriccio popolare, o lo spirito di partito può esaltare a gran fama, sebben di corta durata, le cose meno pregevoli. Ma quantunque siffate circostanze accidentali dieno a' giudizi del Gusto un'apparenza di capriccio, questa apparenza nondimeno è facilmente corretta. Col volger del tempo il vero Gusto dell'umana natura non manca mai di spiegarsi, e di acquistar la preponderanza sopra le mode fantastiche, che il caso può aver introdotte. Queste avran corso per alcun tratto, e potran deludere i giudici superficiali; ma coll'essere sottoposte all'esame a poco a poco dileguansi, mentre quel solo rimane, che è fondato su la soda ragione, e sul nativo sentimento degli uomini.

To non pretendo però che siavi un campione del Gusto, a cui si possa ricorrere in ogni caso particolare, ed averne una chiara e immediata decisione. E dove mai si troverà pure una simil norma per decidere tutte quelle grandi controversie in fatto di ragione e di filosofia, che perpetua mente dividono l'uman genere? Nel presente caso non v' ha bisogno d'un così pronto e assoluto provvedimento. Ben era convenientissimo che per giudicare di ciò che è moralmente buono o cattivo, di ciò che l'uomo è tenuto o non è tenuto ad operare, forniti ci fossero i mezzi per una chiara e precisa determinazione. Ma l'accertare in ogni

gni caso colla massima esattezza ciò che è bello ed elegante, o rozzo e deforme, non era punto necessario all'umana felicità. Laonde qui si permise, che qualche diversità nel sentire degli nomini avesse luogo, e si lasciò il campo alla discussione intorno ai gradi di approvazione, a cui

ciascun'opera potea aver diritto.

La conchiusione, su cui ci basta di riposarci, si è, che il Gusto è assai lontano dall'essere un principio arbitrario, soggetto alla fantasia di ciascun individuo, e sfornito d'ogni criterio, onde determinare se è vero o falso. Egli è fondato in tutte le umane menti sopra una base comune, vale a dire su le sensazioni e percezioni, che appartengono, alla nostra natura, e che generalmente operano in tutti colla stessa uniformità, come gli altri intellettuali principj. Allorche questi sentimenti son pervertiti dall' ignoranza o dal pregiudizio, possono essere rettificati dalla ragione. Il loro vero e naturale stato si determina in ultimo col paragonarli al Gusto generale degli uomini. Decla. mi pure chiunque si voglia sopra al capriccio e all'incertezza del Gusto, e' si trova per esperienza che sonovi delle bellezze, le quali ove sien poste nel proprio lume hanno il potere di riscuotere una generale e durevole ammirazione. In ogni opera ciò che interessa l'immaginazione, e tocca il cuore, piace a tutte le età e a tutte le nazioni. V'ha una certa corda, la quale, ove sia convenevolmente percossa, fa che l'uman cuore: subito vi risponda.

Quindi l'universale approvazione, che le più colte nazioni della terra per lungo corso di secoli han tributato di comune consenso ad alcune poche opere d'ingegno, come l'Iliade d'Omero, e l' Encide di Virgilio. Quindi l'autorità, che tali opere hanno acquistato, onde servire in certo modo di norma al comporre poetico; poiche da esse

possiam raccogliere qual sia il sentimento dell'uman genere intorno a quelle bellezze, che gli danno maggior piacere, e che perciò la Poesia deve offerirci. L'autorità, o il pregiudizio può in un'età, o in un paese dare una momentanea riputazione ad un Poeta mediocre, o ad un cattivo Artista; ma quando i forestieri, o la posterità prendono ad esaminare le opere di lui, i difetti si scoprono, e il genuino Gusto dell'umana natura si manifesta: Opinionum commenta delet dies, nature judicia confirmat. Cic., Il tempo cancella i prestigi dell'opinione, e conferma i giudizi dello, la natura" (1).

LE.

(1) Il campione del Gusto, che l'Autore qui stabiliace, è vero in sè stesso; ma troppo vago e indeterminato. Conciossiachè in qual maniera si può egli accertare
qual sia il comun sentimento degli uomini, e se tale o
tal cosa sia dà essi generalmente approvata o disapprovata, mentre veggiamo per lo contrario che intorno alle cose medesime i Gusti sono assai volte non sol diversi, ma affatto contradditori? Quando abbiasi a far giudizio se un dato Gusto sia buono o cattivo, di un più
facile e più decisivo campione fa di mestieri. Dove petò trovarlo, o in qual guisa? Veggiamo se con ricerche
più accurate riuscir potessimo a discoprirlo.

Poiche il Gusto non è altro che il sentimento del bello, non può il vero Gusto accertarsi se prima non accertarsi il vero bello. Il bello per se consiste in una rappresentazione piacevole. Egli è dunque a vedere qual cosa maggiormente contribuisca a render piacevole una rappresentazione. Or egli è legge universale della nostra natura, che ogni cosa, la quale eserciti vivamente o le facoltà del corpo o quelle dell'animo, senza offenderle nè affaticarle, produce un piacere. Quanto adunque un oggetto offrirà al tempo stesso maggior numero di impressioni e di idee, sicchè le facoltà del corpo e dell'animo ne sieno vivamente esercitate, e quanto più facilmente e senza fatica tatte queste impressioni ed idee potran rilevarsi distintamente ad un sol tratto, tanto più aggradevale sarà la rappresentazione di quell'ogget-

o, è tanto per conseguenza l'oggetto sarà chiamato più bello. Questa è la ragione, per cui la varietà congiunta all'unità è stata sempre riguardata come uno de' principali elementi del belle, per la moltiplicità delle impressioni e idee checi presenta, unita alla facilità di apprenderle autre a un colpo solo: e per la stessa ragione al bello contribuisce la regolarità, la proporzione, l'ordine, la simmetria, la conosciuta corrispondenza de mezzi col fine, l'esatta imitazione della natura, la novità, la gražia, l'eleganza, la sublimità, la magnificenza; cose tutte, le quali giovano o ad attrarre e intertener maggiormente l'attenzione, e con ciò esercitarla, o ad accrescere il numero delle idee contemporance, o a facilitare il modo di rilevare tutte queste moltiplici idee nel tempo stesso, e senza fatica. Tanto più bello si dirà adunque un oggetto, quanto maggior numero di tali qualità avrà in se stesso; e tanto più perfetto quel Gusto, che meglio saprà sentir negli oggetti siffatte qualità, e provarne un diletto proporzionato. Per la qual cosa nel contrasto di vari gusti intorno al medesimo oggetto, quale sarà il campione, onde decidere qual sia il buono o cattivo Gusto, e quale il verò od il falso? L'esame delle qualità, che l'oggetto possiede. Se taluno prenderà piacere di una nojosa e monotona uniformità, o d'una varietà confusa, intralciata, disordinata; se per uno stemperato amore di novità andrà dietro alle stravaganze più capricciose e irragionevoli, o perignoranza e inesperienza applaudirà e gusterà come nuove tutte le cose più tris viali e comuni; se per mancanza di sentimento o di cognizione non saprà compiacersi che delle cose più grossolane e materiali, o per eccesso di raffinamento andrà solo in traccia di cose studiate, affettate, non naturali, dirassi a ragione che il suo Gusto è rozzo e imperfetto. o corrotto e vizioso. All'incontro se nell'oggetto sapra accuratamente distinguere tutte le qualità, che sono atte a renderlo bello, e saprà gustarlo, e approvarlo sol quanto meritano siffatte qualità, il suo Gusto si dirà e delicato insieme e corretto, e quindi vero e reale e perfetto buon Gusto. Il Traduttore.

## LEZIONE III.

Critica · Genio . Piaceri del Gusto . Sublimità negli oggetti.

Le parole Gusto, Critica, Genio sono di quelle che comunemente si usano senza annettervi idea distinta. In un corso di Lezioni, ove siffatte parle occorrer debbono frequentemente, è necessaro fin da principio l'accertare con qualche precisione il loro significato. Avendo io adunque nella precedente Lezione trattato del Gusto, passo ora a spiegare la natura e i fondamenti della Critica; dopo di che parlerò del Genio, e dell'origine de' Piaceri del Gusto.

La vera Critica è l'applicazione del Gusto e del buon senso alle Belle-Arti. L'oggetto, ch'ella proponsi, è il distinguere in ogni opera ciò che vi ha di bello o di difettoso; l'ascendere da' casi particolari a' principi generali; e il formare in tal guisa le regole o i canoni concernenti i vari gene-

si del bello nelle opere dell'ingegno.

Le regole della Critica non si formano per un induzione a priori, vale a dire per una serie d'astratti raziocinj indipendenti dai fatti e dalle osservazioni. La Critica è un'arte fondata interamente su l'esperienza, ossia su l'osservazione di quelle bellezze, che più conformi si sono riconosciute al campione da noi stabilito, cioè, che si son trovate piacere agli uomini più generalmente. Per atto d'esempio, le regole di Aristotele circa all'unità dell'azione ne' componimenti drammatici ed epici non sono già state scoperte prima con un logico raziocinio, e applicate poscia alla Poesia;

ma sono state cavate dalla pratica di Omero e di Sofocle; si son fondate su l'osservazione del piacere molto più grande, che ci reca l'esposizione di un fatto uno ed intero, che quella di fatti sparsi e sconnessi. Queste osservazioni, traendo la prima origine dal sentimento e dall'esperienza, si trovano poi coll'esame così concordi colla ragione, che divengono regole fisse e costanti, e convenientemente indi si applicano a giudicare del merito di ciascun' opera. Questa è la spiegazione più naturale, che dar si possa dell'origine della Critica.

Vero è, che un genio superiore può da sè medesimo senza ammaestramenti comporre in modo, che si accordi colle più sostanziali regole della Cratica; poiche essendo queste fondate su la natura, può la natura spesse volte in pratica suggerirle Omero probabilmente non era informato di niun sistema di arte poetica; guidato dal suo ingegno soltanto ha composto in versi una storia regolare, che tutta la posterità ha ammirato. Ciò tuttavia non può servir d'argomento contro l'utilità della Critica, Imperocché siccome niun umano ingegno è perfetto; così non vi ha scrittore, che non possa trar giovamento dalle critiche osservazioni su le bellezze e i difetti di que' che l'han preceduto. E benche niuna osservazione o regola supplir possa alla mancanza d'ingegno, o infonderlo dove non è, può però spesse volte dirigerlo sul giusto sentiero, può correggerne le stravaganze, e indicargli la più convenevole e più acconcia imitazione della natura. Le regole critiche son destinate principalmente a mostrare gli errori che son da fuggirsi; ma la produzione delle sublimi bellezze si dee principalmente alla natura.

Da quanto si è detto possiamo formar giudizio di quelle lagnanze, che gli autori di poco conto son usi a fare da lungo tempo contro la Critica

e i Critici. Questi vengono rappresentati come persone, che incatenano la nativa libertà degl'ingegni, che pongono agli scrittori de' ceppi e degli ostacoli contro natura, dalla chi ingiusta persecuzione si veggon essi perciò obbligati di ricorrere al pubblico, ed implorare la sua protezione. Siffatte prefazioni supplichevoli non dan certamente idea troppo vantaggiosa dell'ingegno dell'autore. Imperocche ogni scrittore di merito dee aver piacere che l'opera sua venga esaminata secondo i principi del sano intendimento e del vero gusto. Le declamazioni contro la Critica comunemente procedono dal supporre, che i Critici giudichin solamente per regole, non per sentimento, il che è tanto lungi dal vero, che quei che giudican a questo modo si hanno a chiamar pedanti, non Critici. Tutte le regole della gennina Critica io ho mostrato, che in ultima analisi sono fondate sul sentimento; e il sentimento insiemé col gusto son necessari per guidarci nell'applicazione di queste regole ad ogni caso particolare. Siccome non vi ha cosa, ove ogni genere di persone più facilmente affetti di, esser giudice che nelle opere di gusto; così non v'ha dubbio, che il numero de' Critici incompetenti dee sempre esser grande. Ma ciò non offre maggior fondamento ad una generale invettiva contro la Critica di quello che il numero de' cattivi Filosofi e Ragionatori lo somministri contro la filosofia e la ragione.

Un' obbiezione più plausibile, che può formarsi contro la Critica, si è quella, che alcune opere, le quali accuratamente esaminate si trovano contraddire alle regole di essa, pure dal pubblico son altamente approvate. Or secondo i principi posti nell'ultima Lezione il pubblico è il supremo giudice, a cui in ultimo deve appellarsi nelle opere di Gusto; giacchè il campione del Gusto è fondato su i sentimenti, che son naturali e comuni a

tutti gli uomini. Dunque le regole della Critica taluno potrebbe dire, allo stesso campione del Gusto non di rado si oppongono. Ma a questo proposito è da osservare, che spesse volte del sentimento del pubblico si giudica con troppa fretta. Il vero gusto del pubblico non sempre si vuol desumere dal primo applauso, che vien dato alla produzione di una nuova opera. Non meno il grande, che il piccol volgo si lascia talor sorprendere ed abbagliare da superficiali bellezze, la cui ammirazione passa ben presto; e talvolta può uno scrittore acquistarsi una temporanea riputazione col lusingare le passioni, o i pregiudizi, o lo spirito di partito, che possono dominare per qualche tempo in una nazione. In tali casi, sebbene il pubblico sembri approvare, la vera Critica dee condannar con ragione; ne andrà molto che ella avrà la preponderanza; poiche il giudizio della vera Critica, e la voce del pubblico, ove questo diventi spregiudicato o spassionato, dee sempre alla fine coincidere.

Confesso avervi esempi d'alcune opere, le quali sebben contengano di gravi trasgressioni delle regole della Critica, pure ottengono una generale e costante approvazione. Tali sono le opere di Shakespeare, le quali considerate come poemi drammatici sono irregolari al sommo grado. Ma dobbiamo riflettere, ch'esse hanno guadagnato la pubblica ammirazione non per essere irregolari, o per le trasgressioni delle regole dell'arte, ma a dispetto di queste trasgressioni. Elle posseggono altre bellezze, che si conformano alle giuste regole; e il potere di queste bellezze è stato si grande da soperchiare ogni censura, e dare al pubblico un grado di soddisfazione superiore al disgusto, che nasce da' lor difetti. Piace Shakespeare, non perché in un sol dramma affastella gli avvenimenti di parecchi anni, non per le sue grottesche mescolanze

di tragico e di comico; non per gli strani pensieri e gli affettati concetti, che usa talvolta. Questi sono considerati per biasimevoli, e ne accagioniamo la rozzezza dell'età, in cui visse. Ma piace per le sue animate e magistrali rappresentazioni de' caratteri, per la vivezza delle sue descrizioni, per la forza de' suoi sentimenti, e perchè sopra a tutti gli scrittori ei possedeva il naturale linguaggio delle passioni: bellezze, che la vera Critica c'insegna a collocar nel più alto grado non meno che la natura a sentirle. Ciò basti aver detto in torno all'origine; all'ufficio è all'importanza della Critica. Passo ora a spiegare il senso d'un eltro termine; che avrem pur frequente occasione d'adoperare; voglio dir quello di Genio (1).

Guito e Genio son due vocaboli, che vanno spes. So uniti insieme, e che perciò si confondono da pensatori meno accurati. Significan essi però due cose affatto diverse. Il Gusto consiste nella facoltà di giudicare, il Genio nella facoltà d'eseguire. Tal può avere un considerevol grado di Gusto nella Poesia, nell'Eloquenza, o in alcun'altra delle Bell'Atti, che avrà poco o niun genio par comporte o eseguire in alcuna di queste arti. Non può trovarsi però vero Genio, che non inchiuda anche il Gusto; ond'è che il Genio merita d'es-

scre

JAM THUL

<sup>(1)</sup> Questo termine nel significato qui espresso è tratto dal francese Genie. Io l'adotto volentieri, perchè l'uso già sembra che l'abbia pure addimesticato colla lingua italiana, e perchè non abbiamo in essa altro termine esattamente a quello corrispondente. Il vocabolo Integno può alcuna volta supplirvi, ed io l'ho pure al medesimo alcune volte sostituito; ma non può per sè solo interamente supplirvi in ogni caso, massimamente ove s'abbia ad esprimere non la semplice attitudine di comprendere o fare alcuna cosa, ma l'attitudine d'inventare e crear nuove cose e maravigliose. Il Traduttore.

LEZIONE III. 47 sere considerato come una facoltà assai più emis nente. Il Genio suppone sempre uno spirito inventore e creatore, che non si ferma nella semplice sensibilità delle bellezze che trova in altri, ma sa produrre egli stesso nuove bellezze, ed esibirle in maniera da fare nelle altrui menti una forte impressione. Un Gusto raffinato forma il buon Critico; ma per formare il Poeta e l'Oratore oltre al Gusto richiedesi anche il Genio.

E' d'uopo osservare altresì, che il Genio è un termine; il quale nella comune accettazione si estende assai più oltre che gli oggetti del Gusto. Ei s' adopera a significare quel talento; o quell' attitudine, che noi riceviamo dalla natura per riuscire eccellenti in una qualunque cosa. Perciò si ode spesso parlare del Genio; che taluno ha nelle matematiche, egualmente come di quello nella poesia; e così pure del Genio nella guerra; nella

politica, nelle opere meccaniche.

Questa attitudine di riuscire eccellentemente in alcuna cosa io ho detto che noi la riceviamo dale la natura. Coll'arte e collo studio non v'ha dubbio che può di molto perfezionarsi; ma non si può con questi soli mezzi acquistare: E siccome il Genio è una facoltà più sublime del Gusto; così secondo la solita parsimonia della natura è sempre più limitato nella sfera delle sue operazioni. Non è cosa straordinaria l'incontrare persone fornite d' un Gusto eccellente in parecchie arti liberali, come nella Musica insieme e nella Poesia; nella Pittura e nell'Eloquenza. Ma il trovare un eccellenre professore in tutte queste arti è assai più raro; anzi non è nemmen da sperarsi. Un genio universale, ossia uno il quale egualmente e indifferentemente si applichi a varie arti e professioni è difficile che in alcuna riesca eccellentemente. Comeche possan esservi delle eccezioni, generalmente egli è certo che quando la tendenza dell'animo è di.

diretta ad un solo oggetto, vi ha maggior probabilità di un'ottima riuscita. I raggi debbon convergere ad un sol punto per ardere intensamente. Io fo qui di proposito questa riflessione, come di molta importanza alla gioventù, per determinarla ad esaminare accuratamente, e a seguir con ardore gl'indizi della natura nell'applicazione del loro Genio a quelle cose, ove sperar possono di distin-

guersi maggiormente.

Il Genio per un'arte liberale, come abbiam detto, sempre suppone il Gusto; ed è chiaro che la perfezione del Gusto dee servire così a promovere, come a correggere le operazioni del Genio . A misura che il Gusto di un Poeta o d'un Oratore diventa più raffinato, dee certamente ajutarlo a produrre nelle sue opere più perfette bellezze. Ciò non ostante in un Poeta, e in un Oratore può il Genio qualche volta esistere in più alto grado che il Gusto, vale a dire, può il Genio esser robusto ed ardito senza che il Gusto sia molto delicato o corretto. Questo è spesse volte ciò che avviene nell'infanzia delle arti, in cui il Genio sovente si spiega con gran vigore, ed eseguisce con molta vivacità; mentre il Gusto, il qual richiede esperienza, e si forma più lentamente, non è ancor giunto al suo stato perfetto. Alla mia asserzione possono servir di pruova Omero e Shakespeare, nelle cui mirabili produzioni si trovano delle ruvidezze e de tratti men dilicati, che il Gusto più affinato de' moderni scrittori, comeche men forniti di Genio, avrebbe loro insegnato a schivare. Siccome ogni umana perfezione è limitata, può credersi legge della natura, che non sia dato ad un uomo solo l'eseguir con calore e con forza, e badare nel tempo stesso a tutte quelle più minute e più fine grazie, che appartengono all'esatta perfezione dell'opera; mentre dall'altro canto un Gusto squisito per queste grazie più dilicalicate per lo più è accompagnato da una minor

dose di sublimità e di robustezza.

Avendo così spiegata la natura del Gusto , la natura e importanza della Critica, e la distinzione fra il Gusto ed il Genio, entrerò ora a considerare le sorgenti dei Piaceri del Gusto. Qui mi si apre un larghissimo campo, il qual comprende niente meno che tutti i piaceri dell'immaginazione, o ci sian essi forniti dagli oggetti naturali, o dalle loro imitazioni e descrizioni. Non è però necessario al proposito nostro l'esaminarli tutti interamente, giacché l'oggetto di queste Lezioni è il sol piacere, che viene da ciò che va sotto il nome di Belle-Lettere. Dei Piaceri del Gusto in generale io non dirò adunque che poche cose, e mi fermerò più particolarmente sopra il Sublime ed il Bello, che al nostro soggetto più da vicino appar-. tengono.

Noi siamo ancor lontani dall' avere in questa materia alcun sistema compiuto. Addison è stato, il primo che abbia tentato di farne una regolare ricerca nel suo Saggio sopra i Piaceri dell'immaginazione, pubblicato nel sesto volume dello Spettatore. Egli ha ridotto questi piaceri a tre capi, Bellezza, Grandezza, e Novità. Le sue specolazioni su questo argomento, se non son profondissime, sono però assai belle e piacevoli; ed egli ha il merito di aver aperta una strada non prima battuta (1). I progressi fatti dappoi in questa curiosa parte della Critica filosofica non sono molto considerevoli, avvegnachè vari ingegnosi scrittori abbiano a questo soggetto tenuto dietro. Ciò debbesi

<sup>(1)</sup> L'articolo Beau dell'Enciclopedia, e la Prefazione di Mr. Formey al Trattato del Bello del Padre André un copioso catalogo ci tessono degli Scrittori in questa materia, che sono stati e prima e dopo di Addison. Il, Traduttore.

PIACERI DEL GUSTO besi certamente a quella finezza e minutezza, che è propria di tutti i sentimenti del Gusto. Son essi per sè medesimi interessanti; ma quando vogliam fermarli e assoggettarli ad una regolare discussione, di leggieri ci sfuggono. E difficilissimo il fare una piena enumerazione di tutti gli opgeta ti, che danno piacere al Gusto; più difficile il definir tutti quelli che si conoscono, e ridurli nelle lor proprie classi; e quando vogliamo andar più oltre, e investigare le cause efficienti de piaceri; che riceviamo da tali oggetti, qui soprattutto è do ve ci troviamo smarriti. Dall'esperienza, a cagion d'esempio, tutti impariamo, che certe figure ci sembran più belle di certe altre; ricercando più oltre, noi troviamo che la regolarità di alcune, e la graziosa varietà di alcune altre sono il fondamento della bellezza, che in esse discerniamo: ma se tentiamo di fare un passo più in là, e di cercar la cagione, per cui la regolarità, e la varietà in noi producono il sentimento del bello, ogni ragione che possiamo assegnarne è imperfettissima (1). Questi primi principi delle interne sensazioni sembra che la natura gli abbia coperti di un velo impenetrabile.

E' però un conforto, che, sebbene la causa efficiente sia oscura, la causa finale di queste sensazioni in molti casi è più aperta. Ed entrando in questo soggetto non possiamo a meno di osservare come le facoltà dell'immaginazione e del gusto una sublime idea ci offrono della benignità del supremo nostro Autore. Col dotarci di queste facoltà egli ha sommamente estesa la sfera degli umani piaceri; e sì de'più puri e più innocenti. Quel che richiedesi al sostentamento della vita,

sareb-

<sup>(1)</sup> Quella, che abbiamo assegnato nella Annotazione posta alla fine della Lezione precedente, sembra che sia tale da poter soddisfare bastantemente. Il Traduttore.

LEZIONE III.

sarebbe stato bastantemente adempiuto, ancorche i sensi della vista e dell'udito servito avessero unicamente a distinguere gli oggetti esterni, senza trasmetterci alcuna di quelle delicate e vive senzazioni del bello e del grande, che ci dan ora tanto diletto. Questo abbellimento, e questo pregio di più, che per promovere il nostro piacere l'Autore della natura ha sparso nelle sue opere, è fra gli altri un validissimo testimonio della sua bonta e benivolenza. Un tal pensiero, che venne prima accennato da Addison, è stato poi felicemente vie più esteso da Akenside nel suo Poema su i piaceti dell'immaginazione:

Tu di fornit non pago al germe umano Quanto alla vita è d'uopo, coi leggiadri Del senso ammirator soavi inganni Dell'intera natura a lui facesti Bellezza agli occhi, o musica agli orecchi.

Entrando ora a parlare de Piaceri del Gusto; io comincerò da quel che procede dal Sublime & dal Grande, di cui tratterò con qualche estensione, sì perche ha un carattere più preciso, e più distintamente marcato che alcun altro piacere dell' Immaginazione, sì perche più direttamente si accorda col nostro soggetto. Per maggiore distinzione prenderò prima a favellare della Sublimità, o Grandezza considerata ne' medesimi oggetti esterni; il che occuperà il rimanente di questa Lezione: in appresso ragionerò della descrizione di tali oggetti, il che servità d'argomento alla Lezione seguente. Io separo l'una dall'altra queste due cose, grandezza negli oggetti medesimi, e descrizio. ne di tal grandezza, sebben la più parte de' Critici, poco accuratamente, a parer mio, le confondano insieme; e considero la Sublimità e la Grandezza come termini prossimamente sinonimi, giaca PIACERI DEI GUSTO

che se vi ha distinzione, in ciò solo è riposta, che la Sublimità esprime la Grandezza nel suo più

alto grado.

£.

Non è facil cosa il descrivere a parole la precisa impressione che fanno sopra di noi gli oggetti grandi e sublimi quando li miriamo; ma ognuno in sè stesso per esperienza la concepisce. Consiste ella in una spezie di elevazione ed espansione dell'animo, che lo innalza sopra il suo stato ordinario, e l'empie d'un senso di maraviglia e di stupore, ch'ei non sa ben esprimere. La commozione è certamente piacevole, ma insieme d'un genere serio: ha un certo grado di solennità e maestà imponente, che si accosta alla severità, spezialmente allorchè giugne alla sua massima altezza; e facilmente distinguesi dalla più gaja e vivace commozione, che nasce dagli oggetti leggiadri.

La più semplice forma dell'esterna grandezza apparisce ne' vasti e illimitati prospetti presentatici dalla natura, qual è un' estesa pianura, ove l' occhio non vede confine, l'ampiezza del firmamento, l'indefinita espansione dell'oceano. Ogni vastità produce l'impressione del Sublime. E' però da osservare, che lo spazio esteso in lunghezza non sa un'impressione sì sorte come l'alto e il profondo. Avvegnache un'illimitata pianura sia un oggetto grande, tuttavia un'erta montagna, a cui solleviamo gli sguardi, e un precipizio, da cui miriamo gli oggetti, che giacciono al fondo, è più grande ancora. La magnificenza del firmamento nasce dalla sua altezza unita all'immensa estensione; e quella dell'oceano non solamente dall'estensione, ma dal perpetuo suo movimento, e dalla forza irresistibile de'suoi gran flutti. Ovunque però si tratta di spazio, egli è certo che l'ampiezza dell'estensione in una o in altra dimensione costituisce la sua grandezza. Togliete ogni limite ad un oggetto, e subito lo rendete sublime. Quindi la

spazio immenso, il numero infinito, la sempiterna

durata empion la mente di grandi idee

Da questo alcuni hanno immaginato che la vastità dell'estensione sia il fondamento di tutto il Sublime. Io non posso però soscrivere a tale opinione, poiche veggo che molti oggetti appajon sublimi senza avere la minima relazione allo spazio. Tale, per esempio, è un suono grave e gagliardo, il timbombo del tuono o del cannone, il romoreggiare de venti, lo strepito della moltitudine, il frastuono di una vasta cateratta di acque sono incontrastabilmente oggetti grandi. In genere osserviamo, che una gran forza messa in azione eccita sempre idee sublimi; e questa n'è forse la più copiosa sorgente. Quindi la grande impressione de' tremuoti, delle vulcaniche eruzioni, de furiosi incen, dj, delle vaste inondazioni, dell'oceano in tempesta, dell'imperversare de' venti, de' tuoni e de'fulanini, e di tutte le violenze straordinarie degli elementi. Non v'ha cosa più sublime di una forza possente. Il ruscelletto, che scorre placido tra le sue sponde, è un oggetto leggiadro; ma quando precipita col fragore e l'impetuosità d'un torrente, diviene tosto sublime. Da lioni e dagli altri animali di molta forza son tratte le più sublimi similitudini de' Poeti . Un cavallo di razza o di maneggio mirasi con piacere; ma quel che desta l'idea di grandezza è il cavallo guerriero . L'azzussamento di due Eserciti, siccome è il più alto sfogo dell'umano potere; così in sè racchiude moltiplici fonti del Sublime; ed è perciò stato sempre considerato come uno de' più grandiosi spettacoli, che possano presentarsi allo sguardo, o al/, immaginazione.

Per maggiore schiarimento di questa materia giova osservare, che tutte l'idee del genere solenne e imponente, e che confinano pur col terribile, quali sono l'oscurità, la solitudine, il silen-

D 3 210

SUBLIMITA NEGLI OGGETTE zio, assai tendono ad accrescere il Sublime. Qua. li sono le scene della natura, che più innalzan la mente, e producono i sentimenti sublimi? Non una spiaggia amena, o una ridente campagna, o una florida città; ma una montagna scoscesa, un lago solitario, una antica foresta, un torrente, che scorra in mezzo ai dirupi. Quindi pure le scene notturne comunemente sono le più sublimi. Il firmamento, allorche è pieno di stelle sparse in cosi gran numero, e con sì magnifica profusione, colpisce l'immaginazione con più sorprendente grandezza che quando è illuminato da tutto lo splendore del Sole. Il cupo suono di una grossa campana è sempre un non so che di grande; ma quando s' ode nel più profondo silenzio della notte il divien doppiamente. L'oscurità pur s'impiega assai spesso, onde accrescere sublimità alle nostre idee dell' Ente supremo. ,, Egli ha fatto le tene-, bre suo padiglione, e la caligine è sotto a' suoi piedi " dice il Profeta. Così Milton:

Quanto spesso fra dense oscure nubi La gloria sua non oscurata avvolge Il Reggitor del Cielo, ed il suo trono Di maestose tenebre ricopre! Paradiso perduto lib. 11.

Osservisi con quant' arte Virgilio ha introdotto, tutte queste idee di silenzio, di vuoto, e d'oscurità, quando egli sta per guidare il suo Eroe nelle tartaree regioni, e dischiudere i segreti del gran profondo. (Eneid. VI, 264).

Dii, quibus imperium est animarum, umbraque silentes Et Chaos, & Phlegethon loca noste silentia late, Sit mibi fas audita loqui, sit numine vestro Pandere res alta terra & caligine mersas. Ibant obscuri sola sub noste per umbram, Perque domos Ditis vacuas, & inania regna, Quale per incertam lunam sub luce maligna Est iter in sylvis, ubi calum condidit umbra Juppiter, & rebus non abstulit atra colorem. (1)

Io cito or questi passi non tanto come esempi dello scriver sublime, benche veramente sian tali, quanto per dimostrare dal loro effetto, che gli oggetti, cui essi presentano, veracemente appar-

tengono alla classe degli oggetti sublimi.

Osserverò in oltre, che la stessa oscurità dell'oggetto al Sublime non è sfavorevole. Benchè
lo renda essa indistinto, l'impressione tuttavia può
esser grande; poichè, siccome riflette un ingegnoso. Autore, altro è il rendere l'idea chiara, ed
altro il far che colpisca fortemente l'immaginazione. Questa può essere gagliardamente percossa,
e lo è di fatto essai spesso, da oggetti, di cui non
abbiamo chiara percezione. Così veggiamo che
quasi tutte le descrizioni delle comparse degli esseri soprannaturali portano seco qualche sublimità,
sebbene l'idee, che ce ne danno, sieno confuse
e indistinte. La loro sublimità nasce dal concepimento di una forza superiore unita ad una venerabi.

(1) O Dii, che sopra l'alme imperio avete,
O tacit' Ombre, o Flegetonte, o Gao,
O nella notte e nel silenzio eterno
Luoghi sepolti e bui, con pace vostra
Siami di rivelar lecito a' vivi
Quel ch' ho de'morti udito. Ivan per entro
Le cieche grotte, per gli oscuri e vuoti
Regni di Dite, e sol d'orrori e d'ombre
Avean rincontri, come chi per selve
Fa notturno viaggio, allor che scema
La nuova luna è dalle nubi involta,
E la grand'ombra del terrestre globo
Priva di luce e di color le cose.

Traduzione del Caro.

SUBLIMITA NEGLI OGGETTI.

rabile oscurità. Di ciò abbiamo un nobile esempio nel seguente tratto del Libro di Giobbe (Cap. rv, 13):

"Nell'orrore della visione notturna, quando il

"sopore suol occupare i mortali, il timore e il

"tremor mi sorprese, e le mie ossa tutte si scos"sero; e mentre lo spirito trapassava alla mia

"presenza, i peli della mia carne si arricciarono:
"uno, di cui non conosceva il sembiante, arre"stossi dinanzi agli occhi miei, e udii una voce
"quasi di leggier aura, che dicea: Forse l'uomo
"sara giustificato al paragone di Dio, o sara più

puro del suo Fattore?"

E' chiaro che niuna idea è tanto sublime, quanto quelle, che sono tratte dall'Esser supremo, che è il men conosciuto, ma il più grande di tutti gli oggetti: l'infinità della sua natura, e l'eternità della sua esistenza unite alla sua onnipotenza illimitata, benchè sorpassino ogni concepimento; pure n'esaltan al più sublime grado l'idea. In genere tutti gli oggetti, che sono grandemente sollevati sopra di noi, o da noi grandemente lontani di spazio o di tempo, sono atti a colpirci vie più fortemente. Il guardarli come tra l'ombre di una grande distanza o antichità è di molto favorevole alle impressioni del loro sublime.

Come l'oscurità, così anche il disordine è assai compatibile colla grandezza, e sovente l'accresce. Di rado le cose esettamente regolari e metodiche appajon sublimi. Noi veggiamo i limiti da ogni parte, ci sentiam noi medesimi confinati e ristretti, la mente non ha luogo di stendersi, e fare un gagliardo sforzo. L'esatta proporzione delle parti entra bensì a formare il bello; ma poco s'adatta al sublime. Una gran massa di rupi gettate alla rinfusa dalle mani della natura ferisce la mente d'idee molto più grandi che se fossero assettate l'una su l'altra colla più accurata simmetria.

Ne' deboli tentativi, che fa l'arte umana per

la sua durevolezza.

Resta a far menzione di una classe di oggetti sublimi, i quali costituiscono ciò che può dirsi Sublime morale, o sentimentale, prodotto dall' attività dell'animo umano, e da certe grandi affezioni, ed azioni de'nostri simili. Queste appartengono o in tutto, o principalmente a quella classe, che va sotto il nome di Magnanimità. o d'Eroismo; e producono un effetto similissimo a quel che nasce dalla veduta de' grandi oggetti della natura, empiendo la mente di maraviglia, e sollevandola sopra se stessa. Un illustre esempio, citato da tutt' i Critici francesi, è il celebre Qu'il mourut di Corneille. Nel famoso combattimento fra gli Orazi e i Curiazi, informato il vecchio Orazio, che due de'suoi figli son morti, e che il terzo ha preso la fuga, in su le prime ricusa di credere; ma essendo appieno assicurato del fatto, arde di tutti i sentimenti di onore e di sdegno alla supposta codardia del figlio superstite. Gli si rammenta, che questo figlio era rimasto solo contro di tre, e gli si domanda: Che doveva egli fare? Morire, ei risponde. In simil modo Poro dopo una valorosa difesa fatto prigioniero da Alessandro, e interrogato in qual guisa voleva esser trattato, risponde: Da Re: Così Cesare al Nocchiechiero atterrito dalla tempesta: Quid times? Casarem vehis (1). Tutti questi son nobili esempi del Sublime sentimentale, di cui ragiono. Ogni qual volta in certe critiche e terribili situazioni veggiamo un uomo straordinariamente intrepido e fermo in sè stesso, superiore alla passione e al timore, animato da qualche grande principio disprezzare l'opinion popolare, il proprio interesse, il pericolo, o la morte, noi siam percossi dal sentimento del Sublime.

Un'eroica virtù è la più naturale e più feconda sorgente di questo Sublime morale. In certe occasioni però, dove la virtù o non ha luogo, o si mostra solo imperfettamente, tuttavia se scopresi una straordinaria forza di animo, non siamo insensibili alla grandezza del suo carattere; ond'è, che non possiam trattenere l'ammirazione alla vista di uno splendido Conquistatore, benchè siamo

lontani dall'approvarlo (2).

Ιo

(1) ,, Che paventi? Cesare è che tu guidi. ,, (2) Silio Italico s'è studiato di dare un'idea sublime d'Annibale col rappresentarlo circondato da tutte le sue vittorie in luogo di guardie. Così egli apostrofa uno, che avea formato il disegno d'assassinarlo in un convito:

Fallit te mensas inter quod credis incrmem; Tot bellis quasita viro, tot cadibus armat Majestas aterna Ducem. Si admoveris ora, Cannas, & Trebiam ante eculos, Trasymenaque busta, Et Pauli stare ingentem miraberis umbram.

Un pensiero alquanto simile incontrasi nella Orazione sunebre di Mr. Fléchier pel Maresciallo di Turenne: " Ei si nasconde; ma la sua riputazione lo scopre: ei " marcia senza seguito e senza equipaggio; ma ognun-, nel suo spirito lo mette sopra d'un carro trionfale. », Al mirarlo si contano i nemici che ha vinto, non i » servidori che il seguono. Mentre è tutto solo, ognun » si figura di vedere intorno a lui le sue virtù e le sue 33. VIC-

Io ho annoverato parecchi casi, tanto negli og. getti inanimati, quanto, nelle umane azioni, in cui il Sublime si manifesta. In tutti questi casi il movimento in noi prodotto è sempre del medesimo genere, sebben gli oggetti, che lo producono, sieno diversi. Nasce ora la quistione, se scopri-

re si possa qualche qualità fondamentale, in cui tutti questi diversi oggetti s'accordino, e per cui tutti in noi produçano una commozione della stessa natura. Varie ipotesi intorno a ciò sono state immaginate; ma per quanto a me sembra, niuna può appagar pienamente. Alcuni hanno creduto. che la vastità, o la grande estensione unita alla semplicità, sia o prossimamente o rimotamente la qualità fondamentale di ogni Sublime: ma noi abbiamo veduto, che la vastità forma una sola spezie d'oggetti sublimi, nè senza violenza può a tutti applicarsi. L'Autore della Ricerca filosofica su le nostre idee del Sublime e del Bello (r), a cui siamo debitori di molti ingegnosi e originali pensieri, propone una formal teoria su questo principio, che il terrore è la sorgente del Sublime, e che non hanno questo carattere se non gli oggetti, che produconó l'impressione della pena e del pericolo. E certamente non può negarsi, che molti oggetti terribili sono altamente sublimi, e che la grandezza coll'idea del pericolo non ricusa d'associarsi. Ma benchè tutto questo sia egregiamente illustrato dall'Autore (di cui molti sentimenti io ho adottato su questo punto), par non-

, vittorie, che lo accompagnano". Amendue però questi tratti sono piuttosto splendidi che sublimi. Nel primo manca la giustezza del pensiero; nel secondo la sem-plicità dell' espressione. L' Autore.

(1) A philosophical inquiry into the origin of our ideas. of the sublime and beautiful. Opera ateribuita a Burke,

U Traduttore.

60 Sublimita' NEGLI ORGETTI.

dimeno ch' ei rechi troppo oltre la sua teoria, rappresentando il Sublime come consistente nelle sole modificazioni del pericolo e del dolore. Impe. rocche il sentimento proprio del Sublime appare molto distinto dalla sensazione dell' una e dell'altra delle predette cose, e in varie occasioni da lor separato interamente. In molti oggetti grandi il terrore non ha niuna parte; come nel magnifico prospetto di un'immensa pianura, o del firmamento stellato, o negli atti e ne' sentimenti morali, che altamente ammiriamo; laddove in molti oggetti penosi e terribili è chiaro non esservi alcuna sorta di grandezza. L'amputazione d'un membro, o la morsicatura di un serpente son cose certamente terribili; ma non posson pretendere a veruna sublimità.

Io propendo a credere, che una gran forza, accompagnata o no dal terrore, sia ella impiegata a proteggerci, lo a spaventarci, abbia maggior titolo d'ogn'altra cosa finor rammentata ad essere la qualità fondamentale del Sublime; giacchè nella rivista, che abbiamo fatta, non si è presentato niun oggetto sublime, nella cui idea il potere, la gagliardia, la forza o non entri direttamente, o almen non sia con essa intimamente associata, guidando i nostri pensieri a qualche maravigliosa possanza, da cui l'effetto è prodotto. Io non voglio tuttavia insistere nella pretensione, che ciò valga a fondare una general teoria: basta per ora d'aver data si fatta idea della natura, e delle diverse spezie degli oggetti sublimi, per cui spero d'aver posto un convenevole fondamento ad esaminare con maggiore accuratezza in che consista lo scriver sublime.

## LEZIONE IV.

## Sublimità nello Scrivere.

Avendo trattato della grandezza o sublimità negli oggetti esterni, sembra ora spianata la strada a trattar con maggiore vantaggio della descrizione di tali oggetti, o di ciò che si appella Sublimità nello Scrivere. Quantunque paja troppo presto l'entrare in questo argomento, nondimeno, siccome il Sublime è una spezie di comporre, che meno di tutti gli altri dipende dagli artificiali abbellimenti della retorica; così con egual proprietà può esaminarsi in questo luogo, come in qualun-

que altro delle seguenti Lezioni.

Molti termini critici sono stati adoperati in un senso vago ed incerto; ma niuno forse più del Sublime. Ognun sa il carattere de' Comentari di Giulio Cesare, e dello stile, con cui sono scritti; stile sommamente puro, semplice, elegante, ma più lontano dal Sublime che quello di qualunque altro classico Autore. Contuttociò egli ha trovato in questo secolo un Critico tedesco, che è Gian Guglielmo Bergero, il quale ha proposto que'Comentari come un persetto modello del Sublime, e ha scritto un tomo in-quarto intitolato De naturali pulchritudine orationis, coll'espresso intendimento di mostrare, che que Comentari contengono i più squisiti esempj di tutte le regole di Longino rispetto allo Scriver sublime. Questa, io credo, è la più forte dimostrazione delle idee confuse, che si sono avute su tal proposito. Lo scriver sublime, nel vero senso, non è altro che una

62 SUBLIMITA NELLO SCRIVERE.

descrizione d'oggetti, o un'espressione di sentimenti, sublimi in se stessi; fatta in maniera che in noi produca una forte impressione. Ma v'ha un altro senso molto indefinito ed improprio, che gli è stato applicato, usandolo a significare qualunque considerevole e distinta eccellenza di comporre, o ecciti in noi l'idea della grandezza, o quelle della dolcezza, dell'eleganza, o d'altra qualunque siasi spezie di bellezza. In questo senso i Comentari di Cesare si possono certamente chiamar sublimi al pari dell'Iliade d'Omero; ma lo stesso può dirisi d'un'anacreontica, d'un'egloga, d'un'elegia amorosa; il che confonde evidentemente l'uso dei termini, e non contrassegna più niuna spezie di componimento secondo il suo vero carattere.

Duolmi d'esser costretto ad accennare; che in questo ultimo e improprio senso è pure spesso adoperato il Sublime dal celebre Longino nel suo Trattato su tale argomento. Vero è ch'ei comincia dal descriverlo nel suo giusto e proprio significaro come una cosa che solleva la mente sopra sè stessa, è l'empie d'alti concetti e di un nobile orgoglio. Ma da questo principio ei si dipartefrequentemente, sostituendovi tutto ciò, che nel corso di un componimento può recar gran piacere. Quindi parecchi lesempi, ch' ei reca, son puramente eleganti, senza aver la minima relazione al vero Sublime: testimonio la famosa Ode di Sasso, su cui si trattiene si lungamente. Cinque fonti del Sublime egli viene annoverando. Il primo è l'arditezza o grandezza de pensieri: il secondo è il patetico : il terzo la convenevole applicazione delle figure: il quarto l'uso dei tropi e delle belle espressioni: il quinto l'armonica struttura e disposizione delle parole. Questo piano sarebbe acconcio per chi avesse a formare un Trattato di Retorica, o del betlo Scrivere in generale; non già per chi voglia

LEZIONE IV. in particolare trattar del Sublime. Imperocche di due cinque capi i due primi soltanto hanno particolar relazione al Sublime; voglio dire l'arditezza e grandezza de pensieri, e în alcuni anche il patetico, o la forte espressione e pittura delle passioni: i tre altri, che sono i tropi, le figure e l'armonia; non hanno maggior rapporto al Sublime che a qualunque altro genere di bellezza; e forse a quello men che ad ogn'altro, perchè meno ajuto e' richiede dagli ornamenti. Da ciò appare, che idee molto chiare e precise su tal proposito da questo Autore non debbono aspettarsi: Non vorrei tuttavia che si credesse ch'io miri con questa critica a diffamare il suo Trattato, o à dichiararlo di poco valore. Anzi io non conosco Critico ne antico, ne moderno, il qual mostri di gustar meglio di lui le finezze del bello Scrivere; ed ha pur il merito d'esser egli medesimo uno Scrittore eccellente, e'in molti luoghi veramente sublime: Ma poiche l'opera sua è stata generalmente riguardata come una norma in questa materia, era mio dovere l'esporre il parer mio intorno al vero vantaggio, che può cavarsene. Ella merita dunque d'essere consultata, non tanto per avere una distinta istruzione riguardo al Sublime; quanto per le eccellenti idee, che vi s'incontrano intorno alla bellezza dello scrivere in generale.

Torno ora alla propria e naturale idea del comporre sublime. Il suo fondamento è sempre posto nella natura medesima dell'oggetto, che si descrive. Se questo non è tale, che, presentato agli occhi, ed offerto nella sua realità, ecciti idee di quell'elevato, sorprendente e magnifico genere, che chiamiamo Sublime, la descrizione, comunque fatta elegantemente, non ha diritto di entrare in questa classe. Ciò esclude tutti gli oggetti mer ramente belli, ameni, eleganti. Non basta però che l'oggetto sia sublime in se stesso, dee poi

anche esserci presentato in quel lume, che possafarci una chiara e piena impressione, deve esser descritto con fotza, con semplicità, con rapidità e concisione. Questo dipende principalmente dalla viva sensazione, che l'Autore medesimo ha dell' oggetto che vuol descrivere, dall' essere egli stesso fortemente commosso e riscaldato dalla sublime idea che vuol tramandarci. Se la sua sensazione è languida, non potrà mai ispirare ad altri una forte commozione. Gli esempi, che in questo particolare sono troppo necessari, chiaramente dimostreranno l'importanza di tutt'i requisiti ch'io ho accennato.

Tra i più antichi Autori noi dobbiamo, generalmente parlando, cercare i più illustri esempi del Sublime. Io credo, che nelle prime età del Mondo il rozzo stato delle nascenti società fosse più favorevole che in altri tempi agli slanci di questo genere. La mente degli uomini era allora più facile alla sorpresa e alla maraviglia. Incontrandosi in vari oggetti, nuovi per essi e stranieri, la loro immaginazione era fortemente colpita, e le lor passioni portate all'ultimo grado. Pensavano, e si esprimevano arditamente, e senza risserbo. Ne' progressi delle società l'ingegno, e le maniere degli uomini presero un cangiamento più favorevole all'accuratezza che alla forza e al sublime.

Di tutt'i libri e antichi e moderni le sacre Carte son quelle che ci forniscono i più splendidi esempi della Sublimità. Le descrizioni di Dio hanno in quelle una nobiltà mirabile, tanto per la grandezza dell'oggetto, quanto per la maniera di rappresentarlo. Qual folla, a cagion d'esempio, di terribili e sublimi idee non ci si offre in quel passo del Salmo xvii, ove descrivesi la comparsa dell'Onnipossente? "Nella mia tribolazione ho, invocato il Signore, e alzate le grida al mio.

Dio. Ed egli udì dal santo suo tempio la mia , voce; e il mio clamore al cospetto di lui pene-, trò il suo orecchio. Si commosse e tremò la , terra; conturbati e commossi furono i fonda-" menti de' monti, perché egli si è con essi sden gnato. Ascese il fumo nell'ira di lui, il fuoco " arse dal suo volto, i carboni da lui si accesero. ", Piegò i cieli, e calò, e la caligine era sotto i si suoi piedi. Salì sopra i Cherubini, e volò, vo-, lo su le penne de venti. Pose le tenebre suo nascondiglio; e fece a sè dintorno suo padiglio-, ne l'acqua tenebrosa fra i nembi dell'aria". Qui, secondo i principi stabiliti nella Lezion precedente, veggiamo con quanta proprietà e felicità le circostanze delle tenebre e del terrore sono applicate ad accrescere il Sublime. Così pure il Profeta Abacuc in un simile passo: "Stette, e misurò la terra: guatò, e disciolse le nazioni; ri. dotti furono in polvere i monti del secolo, ed , incurvati i colli del Mondo innanzi alle vie del-, la sua eternità. = Le montagne ti videro, o 5, Signore, e tremarono; il gorgo dell'acque pas-, so, l'abisso mandò il suo grido, l'altezza levò , le sue mani ":

Il noto passo di Mosè citato dallo stesso Longino: "Disse Iddio: Facciasi la luce; e la luce fu fatta" non soggiace alla censura, ch' io ho accennato d'altri di lui esempi, che al Sublime non appartengono. Questo è veracemente sublime, e. la sublimità in esso procede dalla viva idea, che ci presenta di un immenso potere, il qual produce il più grande effetto colla più grande facilità e prontezza. Un simil pensiero è magnificamente amplificato nel seguente tratto d'Isaia cap xuiv, 24." , Il tuo Redentore e tuo formatore dall' utero: , Io sono, dice, il Signore facitore del tutto; , che solo distendo i cieli, stabilisco la terra, e Tomo I.

SUBLIMITA' NELLO SCRIVERE.

,, niuno è meco. = Che dico al prosondo: Sil, desolato, e inaridirò i tuoi fiumi. Che dico a Ciro: Tu sei mio pastore, e adempirai ogni mio volere. Che dico a Gerusalemme: Sarai edificata; e al Tempio: Sarai fondato."

Omero è il Poeta, che in tutte le età, e da. tutti i Critici è stato grandemente ammirato per, la sua sublimità; e molto della sua grandezza egli deve a quella natia e non affettata semplicità, che caratterizza la sua maniera. Le sue descrizioni degli eserciti che s'affrontano, l'anima, il fuoco, la rapidità, che sparge nelle sue battaglie, ad ogni lettor dell' Iliade frequenti esempl forniscono dello scriver sublime. L'introduzione degli Dei contribuisce a sollevare in alto grado la maestà di queste scene guerriere. Quindi Longino fa sì alti e giusti elogi di quel tratto dal XV. libro dell'Iliade, ove descrivesi Nettuno, che nell'avanzarsi alla pugna fa sotto a' suoi piedi tremare i monti, e trae il suo carro attraverso all' Oceano. Pallade, che si arma nel V. libro, e Apollo, che nel XV. scen. de in ajuto a' Trojani, e coll' egida folgorante spande il terrore ne' Greci, sono altrettanti esempi dell'alta sublimità, che alla descrizione delle battaglie s'accresce per la comparsa di questi esseri superiori. Nel XX. libro, ove tutti gli Dei prendon parte al combattimento, chi in favore de'Greci, e chi de Trojani, il Poeta sembra aver impiegato i suoi sforzi maggiori; e la descrizione s' innalza alla più stupenda magnificenza. Tutta la natura è in movimento. Giove tnona dal cielo: Nettuno scuote la terra col suo tridente; crollan le navi de' Greci, le mura della città, le montagne; trema la terra infino al centro; Plutone balza dal trono, temendo che i profondi arcani delle tartaree regioni non sieno aperti agli occhi de' mortali. II passo merita d'essere qui inserito.

Αυτάρ ε πι μεθ' όμικοτ 'Ολυμπιοι ' πλυθον άνδρων, Ωρτο δ' Αρης, κρατερή, λαοστόος αυε δ' Αθήνη, Αξε δ' Ερις επερωθεν έρεμνη λαίλαπι τος, Ως τους άμφοτερους μάκαρες θεοι' ότρυνοντις, Εύμβαλον, εν δ' αυταίς ε έριδα ρηγιυντο βαρκάν. Δινόν δ' εξρόντησε πατήρ ανδρών τε θεών τε Τ' ψόθεν αυτάρ ε' ερβε Ποσιδαίων ε' τι ναξε Γαίαν άπιρεοι ην, ορέων τά πικα κάρητα. Παντες δ' εσείοντο πόδες πολυπιδάκου ' Τόης, Καί κορυφαί Τρών τε πόλις, καί τήες Ακαιών. Ε' Ιδισεν δ' πενερθεν άνας ε' νέρων, Α' Γδωνεύς, Δείσας δ' εκ δρόνου άλτο, καί τίκε μη οι υπερθε Γάαν φναρρηζικε Ποσιδαίων ενοτίχθων, Ο' κι α δε δτητοί οι καί αθανατοινί φαντη Σμερδαλε', ε' υρώεντα, τα τε ευγέωντι θεοί περ. (1)

Le

(1) Ma poichè scesi e nelle schiere misti Fur gli Dei co'mortali, egual destossi Nelle opposte falangi ardor, tumulto, Strage e furor. L'alma inflammava e l'ire De'Greci suoi Palla, Minerva... Marte all'incontro ad arro nembo, a nera Procella egual dall'alta Iliaca rocca Con voce orrenda d'animar non cessa La Teucra gioventù...

..... A sanguinosa Pugna così le Teucre e Argive squadre. De' Numi accese il forte impulso, e involse . ;; Tono dall'alto orrendamente il Padre. Degl'Iddii, de'mortali; insin dal cupo Fondo la terra sterminata, e l'alte Cime de'monti col tridente scosse L'agitator Nettuno, e ne tremaro Le valli Idee, tremar gli eccelsi gioghi, La rocca, il muro, e degli Achai le navia Pien di spavento ne' profondi abissi Balzò dal solio esterrefatto Pluto A Nettuno gridando scotitore, Che a lui di sopra il duro suolo aprendo Non squarciasse la terra, e l'ime sedi De'celesti agli sguardi, e de'mortali... Non apparisser rugginose, orrende, Tristo dell'Ombre tenebroso albergo, A' Numi stessi d'abbominio oggetto:

Traduzione di Giacinto Ceruti.

Le opere di Ossian abbondano parimente di esempi sublimi. I soggetti di questo Autore, e la sua maniera di scrivere sono a ciò singolarmente favorevoli. Ei possiede tutta la soda e venerabil maniera de'tempi antichi. Non si perde in soverchi e vani ornamenti; ma presenta le sue immagini con una rapida concisione, che più atte le rende a ferire la mente con maggior forza. Nei Poesi dell'età più ingentilite cercar noi dobbiamo le grazie del corretto scrivere, la giusta proporzione delle parti, e le narrazioni ingegnosamente condotte: in mezzo alle ridenti scene ed ai temi piacevoli, l'ameno e il bello dee certamente apparire con più vaghezza. Ma fra la ruvidezza della natura e della società, fra le rupi e i torrenti e i turbini e le battaglie è dove alberga il Sublime, e naturalmente s'associa col grave e so. lenne carattere, che distingue l'Autore del Fingal. .. Come le nere autunnali procelle sboccano da , due echeggianti montagne; così gli uni contro ,, degli altri si avventaron gli Eroi. Come due , torbidi torrenti piombando dall'alte rupi s'inontrano e mescono, e romorosi e frementi pre-, cipitan nella pianura; così strepitanti e densi e n tenebrosi nella battaglia affrontaronsi Loclino ed , Inisfela. Capo con capo mesce i suoi colpi, ed , uomo con uomo. Scudo percosso a scudo risuo-,, na, balzan gli elmetti per l'aria, scorre il san-, gue e fuma dintorno. Quale è il romor dell'O-" ceano quando rovescia i suoi flutti dall'alto; , quale il fragore del tuono, tale è lo strepito , della pugna ec. ". Mai non furono impiegate immagini di più terribile sublimità per ingrandire l'orrore d'una battaglia.

Io ho prodotto questi esempi per dimostrare quanto la concisione e la semplicità sian necessarie allo Scriver sublime. Io pongo la semplicità in opposizione agli studiati ornamenti, e la concisio-

ne alle parole superflue. Per qual motivo la mancanza di concisione e semplicità pregiudichi in singolar modo al Sublime, io m'ingegnerò ora di dimostrarlo. Lo scotimento prodotto nell'animo da qualche grande e nobile oggetto l'alza notabilmente sopra il suo stato ordinario. Si desta in lui una spezie di entusiasmo, piacevolissimo finchè dura, ma da cui l'animo tende ogni momento a ricadere nella sua ordinaria situazione. Or quando un Autore ci ha sollevati, o tenta di sollevarci a quello stato, se moltiplica le parole inutilmente, se ingombra e sopraccarica di vani ornamenti il sublime oggetto, che ci presenta; peggio, se vi adatta una decorazione, che degradi l'immagine principale, in quel momento egli altera il tono, rilascia la tension della mente, snerva la forza del sentimento: potrà rimanere il Bello, ma il Sublime scompare. Allorche Cesare al Nocchiero, spaventato dalla tempesta, grida: Quidtimes? Cararem vehis; nei siam colpiti dall'ardimentosa magnanimità di un uomo, che tanta confidenza ripone nella sua causa è nella sua fortuna. Queste poche parole contengono tutto ciò che è necessario per farci una piena impressione. Lucano volle amplificare, ed esornare questo pensiero. Osservisi come quanto più vi s'aggira dintorno, tanto più dal Sublime si allontani, infin che termina in una gonfia ed insulsa declamazione:

Sperne minas, inquit, pelagi, ventoque furenti Trade sinum: Italiam si, calo auctore, recusas, Me, pete. Sola tibi causa hæc est justa timoris Victorem non nosse tuum, quem numina nunquam Destituunt, de quo male tunc Portuna meretur, Cum post vota venit. Medias perrumpe procellas, Tutela secure mea. Celi iste, fretique, Non puppis nostræ labor est. Hanc Cæsare pressam A fluctu defendes onus ... Quid

. Quid tanta strage paratur Ignoras? Quærit pelagi, cælique tumultu Quid præstet Fortuna mibi. (1)

Phars v. 578.

L'importanza della semplicità e della concisione mi fa credere che la rima, se non incompatibile col Sublime, almeno sia ad esso molto pregiudicievole. La studiata eleganza del verso rimato, e le ricercate cadenze, che si corrispondono regolarmente alla fine di ogni verso, quanto bene si possono accordare coi sentimenti piacevoli, tanto indeboliscono la nativa forza del Sublime; oltrecchè le parole superflue, che il Poeta è spesso obbligato ad introdurre per far la rima, tendono sempre più a snervarlo:

La franchezza, la libertà, la varietà del verso sciolto è infinitamente più favorevole ad ogni ge. nere di poesia sublime. Una pienissima prova ci vien fornita da Milton, autore, che al Sublime fu dal suo genio portato eminentemente. Tutto il primo e secondo libro del Paradiso perduto ne son

(1) .... Sprezza pur, dice, î nembî, E al furiar del vento apri le vele. Se dell'aure il favor ti vieta Italia, Il mio ti guidi. Del timor cagione E' che tu ignori il passegger, cui ride Ognor propizio il ciel, cui la fortuna Mal serve allor che non previene i voti. Va; dello scudo mio sicuro affronta L'alto mar procelloso. Al nostro abete Non minacciano i nembi: a lui fia scampo Cesare col suo peso .... Non sai qual s'apparecchi alto destino Con'sì gran strage? Di trovar procura Qual ben coi fiotti, e il minacciar del cielo La fortuna mi rechi.

Traduzione dell' Abate Cassola.

continui esempj. Valga per tutti la seguente descrizione di Satana, che dopo la sua caduta si mostra alla testa delle schiere infernali:

Ei fra lor di persona e portamento Maestevol, erto, torreggiante sta: Parte del lume antico il volto serba: Fra il tenebror raggio di gloria appare, E han maestà le sue ruine istesse? Siccome il Sole d'importuna nebbia L'auree velato rutilanti chiome In oriente tremulo scintilla; O quale evallora, che per l'interposto Della sorella sua massivo corpo La terra adombra, e nunzio di sciagure Fa tremare i tiranni e star pensosi. Benche si mostri il Condottier supremo Di luttuose tenebre ammantato, Pur su gli altri rifulge ec.

Lib. I Traduz. di Felice Mariottini:

Con-

(1) Sarebbe molto a desiderare, che l'egregio Traduttore pubblicasse tutta la sua versione del Paradiso perduto, di cui non ha dato finora che il primo libro.

Quanto all'opinione di Blair, che il verso sciolto sia più favorevole al Sublime che non il verso rimato, vari esempi anche in italiano addur si potrebbono, tratti massimamente da' piccoli Poemetti. Rispetto a' lunghi Poemi l'applauso che hanno avuto in Italia quelli dell' Ariosto e del Tasso in ottava-rima, e che non ha ottenuto l'Italia liberata del Trissino in versi sciolti, potrebbe farne dubitare. Sembra però, che la poca fortuna dell' Italia liberata sia da attribuirsi piuttosto a celpa dell' Autore che del verso sciolco; poiche le traduzioni in versi sciolti de' Poemi d'Omero, di Virgilio, di Lucrezio, di Srazio, di Ossian, e d'altri, fatte da varj eccellenti Poeti, non lasciano d'esser lette con sommo piacere e con ammirazione; e le Tragedie in versi sciolti presso di noi certamente di molto si preferiscono a quelle in versi rimati. Il Tugduttore.

Concorrono qui vari fonti del Sublime. Il principale oggetto è grandissimo: è una natura superiore, caduta bensì, ma che si rialza contro alle sciagure: la grandezza dell'oggetto primario viene accresciuta dall'associarvi la maestosa idea di un Sole ecclissato: questa pittura è ombreggiata con tutte quelle immagini di mutazione, sconvolgimento, oscurità e terrore, che sì bene s'adattano al Sublime; e il tutto è espresso con uno stile ed una versificazione, fàcile bensì, naturale, semplice,

ma' magnifica.

Fra le qualità essenziali allo scriver sublime, oltre alla semplicità ed alla concisione, ho detto richiedersi ancor la forza. Questa nelle descrizioni viene in gran parte dalla stessa concisione e semplicità; ma suppone ancor qualche cosa di più; segnatamente un'accorta scelta di circostanze, che presentin l'oggetto nel suo pieno e più luminoso punto di prospettiva. Imperocche ogni oggetto ha, per così dire, più facce, secondo le circostanze che lo attorniano; ed esso apparirà eminentemente sublime, allorche queste circostanze saranno scelte seticemente, e tutte di gener sublime. Qui è riposta la grand' arte dello Scrittore, e qui stala massima difficoltà d'una sublime descrizione. Se dessa è troppo generale, e spogliata di circostanze, l'oggetto appare in una dubbia luce, e fa niuna o poca impressione su l'anima de leggitori. Similmente se vi si frammischiano circostanze triviali od improprie, il tutto vien degradato

Una tempesta, per esempio, è un oggetto sublime in natura. Ma perche sia sublime nella de, scrizione non basta l'usare semplicemente le generali espressioni intorno alla sua violenza, e descriverne i comuni effetti di abbattere gli alberi e le case, convien dipingerla con tali circostanze, che empian la mente di grandi e terribili idee,

Ciò

LEZIONE IV.

Ciò è stato felicemente eseguito da Virgilio nel seguente tratto:

Ipse Pater, media nimborum in nocte, corusca Fulmina molitur dentra, quo maxima motu Terra tremit, fugere feræ, & mortalia corda Per gentes humilis stravit pavor: ille flagranti Aut Atho, aut Rhodopen, aut alta Ceraunia telo Dejicit. (1)

Georg. I.

Ogni circostanza in questa nobile descrizione è il prodotto di un'immaginazione fervida, e attonità alla grandezza dell' oggetto. Se v'ha qualche neo, egli e nelle parole che immediatamente succedono:

dove mi sembra, che troppo subitamente si passi dalle precedenti sublimi immagini ad una densa pioggia, e allo spirare dell'austro; il che dimostra quanto sovente sia malagevole il calare con grazia senza sembrar di cadere.

L'alta importanza della regola ora accennata riguardo alla propria scelta delle circostanze, quando si vuole che la descrizione sia sublime, parmi non essere stata da alcuni abbastanza considerata. Ella ha però tal fondamento nella natura, che ne

ren-

(1) ,, Il padre Giove nel gran bujo intanto ,, Degli atri nembi assiso, di là vibra

", Le sibilanti folgori, onde scossa ", Trema la terra, fuggono le fiere, ", E per le vene de' mortali scorre

"Freddo timor che gli umilia e confonde.

Egli poscia col fulmine temuto

"Od Ato fere, o Rodope, o i scoscesi "Acrocerauni sassi. Il lor furore

,, Doppiano gli austri, e più dirotta scende ,, La densa pioggia, ed al soffiar del vento ,, Ora gemono i boschi ed ora i liti.

SUBLIMITA' NELLO SCRIVERE ende fatale ogni trasgressione. Allorchè uno Scrittore mira soltanto alla grazia e alla leggiadria, le sue descrizioni possono avere qualche improprietà, e tuttavia esser belle. Il leggitore sorpasserà qualche circostanza triviale o inopportuna: questa non formerà una diminuzione; mentre l'amena e pia. cevole impressione sussisterà tuttavia. Marnel Su. blime il caso è affatto diverso: una circostanza frivola, una bassa idea basta a distruggere tutto l'incanto. Ciò dipende dalla natura della commozione, che una descrizione sublime intende di eccitare, la qual non ammette mediocrità, e non può sussistere in uno stato di mezzo; ma o deve altamente trasportarci, o, se è mal eseguita; dee lasciarci fortemente rammaricati e scontenti. Noi cerchiamo allora di sollevarci collo Scrittore: l'immaginazione è desta e messa in ardenza; ma nel suo volo ha bisogno d'essere sostenuta: e sel in mezzo al suo sforzo è abbandonata improvvisamente, ella precipita con una caduta disgustosissima. Quando Milton nella battaglia degli Angeli li descrive in atto di svellere le montagne, e ammassarle l'una su l'altra; non v'ha in questa descrizione, come Addisson ha egregiamente osservato, niuna circostanza, che non sia propriamente sublime.

Scosse e crollate pria, svelgon le fisse Montagne con lor balze, acque e foreste, Cui dan di piglio per lor irte chiome, E rovesciate alto per man le portano. Lib. VI Traduz. del Rolli.

Laddove Claudiano in un frammento sopra la guerra de' Giganti ha saputo rendere buffa e ridicola l'immagine del portar le montagne, che è sì grande in sè stessa, dipingendo un de' Giganti col monmonte Ida sopra le spalle, e con un fiume, che da quello calando gli scorre giù per la schiena. V'ha pure in Virgilio una descrizione, che sembrami a questo riguardo meritar qualche taccia, benche minore. Essa è quella degl'incendi dell'Etna, soggetto certamente opportunissimo ad essere da un Poeta sublimemente descritto:

Horrificis junta tonat Ætna ruinis,
Interdumque atram prorumpit ad ætheranubem,
Turbine fumantem piceo, et candente favilla;
Attolitque globos flammarum, et sidera lambit.
Interdum scopulos, avulsaque viscera montis
Erigit eructans, liquefacta saxa sub auras
Cum gemitu glomerat, fundoque exestuat imo
Bneid. III, 571.

Qui dopo varie magnifiche immagini il Poeta conchiude personificando la montagna sotto a questa figura: Eructaus viscera cum gemitu, vomitando le viscere con gemito; il che assomigliando il monte ad un ammalato, o a un ubbriaco, degrada la maestà della descrizione. Nè vale il dire, che il Poeta allude alla favola del gigante Encelado sepolto sotto al monte Etna, e da' suoi moti econtorcimenti suppon derivate quelle fiere eruzioni. Egli mirava a fare una descrizione sublime; e le naturali idee eccitate da una montagna avvampante, sono assai più sublimi che il ruttare di qualsivoglia più smisurato Gigante (r). Il cattivo ef-

(1) La censura dell'Autore sarebbe qui assai giusta e ragionevole, se Virgilio avesse realmente inteso di personificar la montagna, e farle vomitare le proprie viscere. Ma Virgilio non ebbe mai certamente si strano pensiero. Le viscere del monte, le viscere della terra sono espressioni, che tutto giorno si usano per significare le interne parti della terra, o del monte, senza che niuno pen-

SUBLIMITA' NELLO SCRIVERE fetto dell'idea qui presentata vie meglio si scorge osservando la sconcia figura, che essa fa in un Poema di Riccardo Blackmore, il quale per una mostruosa perversità di gusto l'ha scelta per circostanza principale nella sua descrizione; e quindi, come osserva piacevolmente il Dottor Arbuthnot nel suo Trattato dell' Arte di Cantare (On the Art of Sinking), ha rappresentato la montagna come in un accesso di colica? " L'Etna, e tutte l'altre , montagne ardenti ... con doglia gettan dintorno , il lor orribile vomito, e spargon la terra delle , squagliate lor viscere". Tali esempi dimostrano

pensi perciò a personificare nè l'uno, nè l'altra. L'eruttare, trattandosi delle materie che fuori gettano i vulcani, è pur diventato oggimai un termine si familiare, che non si ha più nemmeno per metaforico. Or che Virgilio abbia usato que' termini unicamente nel suo senso ovvio e comune, senza pensare a veruna sorta di personificazione, si scorge abbastanza dall'osservare, ch'egli non dice già che l'Etna erutti o vomiti le proprie viscere, ma che talvolta solleva fin anche gli scogli, e le divelte viscere del monte, e i liquefatti sassi, eruttandoli con gemito, cioè fuor balzandoli con suono imitante il gemito, com' è in effetto. Quella personificazrone però che giustamente a Virgilio non può imputarsi, fu nella sua traduzione eseguita dal Caro, il quale con ciò appunto ha guastato un si bel passo:

Ma sì d'Etna vicino, che i suoi tuoni

, E le sue spaventevoli ruine

, Le tempestano ognora. Esce talvolta , Da questo monte all'aura un'atra nube

Mista di nero fumo e di roventi " Faville, che di cenere e di pece

,, Fan turbi e groppi, ed endeggiando a scosse

, Vibrano ad or ad or lucide fiamme, " Che van lambendo a scolorir le stelle;

" E talvolta le sue viscere stesse

, Da se divelte, immani sassi, e scogli " Liquefatti e combusti al ciel vomendo,

" Insin dal fondo romoreggia e bolle. Il Trad.

LEZIONE-IV.

quanto dipenda il Sublime da una giusta scelta di circostanze, e con quanta cura fuggir si debba ogni aggiunto, il qual piegando nel basso, o anche nell'ameno e scherzevole, alteri il tono della commozione.

Se or mi si chiede quai sieno i veri sonti del Sublime, io risponderò, che dappertutto cercar si debbono nella natura. Non è coll'andar a caccia di tropi, di sigure, di ajuti retorici che possiamo sperar di produrlo. Per lo più egli è scevero di questi leziosi rassinamenti dell'arte. Ei dee venire spontaneo, e non ricercato, ed essere parto naturale di

rale di una forte immaginazione:

Est Deus in nebis; agitante calescimus illo (1). Ovunque nella natura presentasi un oggetto grande e imponente, o scorgesi un atto magnanimo ed eccelso dello spirito umano, se voi potete prenderne vivamente l'impressione, ed esibirla con calore e con forza, voi dipingete il Sublime. Queste sole son le sue vere sorgenti. Per giudicare poi se in un componimento un bel tratto, che ci colpisce, appartenga o no a questa classe, dobbiam por mente alla natura della commozione, che in noi desta; e solenne e maestoso, che distingue siffatto sentimento, possiam dichiararlo veracemente Sublime.

Dall' esposizione, ch'io ho fatto della natura del Sublime, chiaramente ne segue, ch'egli è un sentimento, che non si può mai lungamente protrarre. Per niuna forza di genio può la mente esser tenuta gran tempo così sollevata sopra il suo tono ordinario, che non cerchi sempre di ricadere nella sua consueta situazione: e non v'ha pure abilità d'umano Scrittore, che sia bastante a

<sup>(1) ,</sup> Un Nume in noi soggiorna: egli n'accende.

78 Sublimita' NELLO SCRIVERE

fornire una serie continuata di concetti sempre sublimi. Il più che possiamo aspettare si è, che questo fuoco dell'immaginazione risplenda qualche volta, come lampo del cielo, e scompaja. In Omero ed in Milton siffatti lampi prorompono più frequentemente e con maggior luce che in altri: Shakespeare eziandio sollevasi spesse volte al vero Sublime; ma niuno è sublime perpetuamente. Alcuni vi sono ciò non ostante, i quali per una cetta forza e dignità ne' loro concetti, e per una lunga successione di alte idee, che domina ne'loro componimenti, conservan sempre la mente del leggitore in un tono prossimo al Sublime; sicchè meritar possono il nome di Scrittori continuamente sublimi; nella qual classe giustamente può col-

locarsi Demostene e Platone.

Ma quel che comunemente chiamasi Stil sublic me, per ordinario è tutt' altro, nè ha col vero Sublime niuna relazione. Alcuni immaginano che le parole magnifiche, gli accumulati epiteti, ed una certa ampollosità nelle espressioni, col sollevarsi sopra il parlare usuale e volgare, contribuiscano a formare, od anzi formino il Sublime: Or niente vi ha di più falso. In tutti gli esempi dello scriver sublime, ch' io ho citato, nulla di ciò si ravvisa, Facciasi, disse Iddio, la luce; e la luce fu fatta; è un tratto veramente sublime Chi esprimere lo volesse in quello che comunemente Stile sublime vien nominato, dicendo per esempio: , Il supremo Arbitro della Natura col-, la possente energia di una sola parola comandò , alla luce di esistere ", innalzando lo stile, come acconciamente osserva Boileau Cader farebbe il pensiero. Generalmente in tuttiri buoni Scrittori il Sublime ne' pensieri è riposto, non già nelle parole; e quando il pensiero è nobile veramente, ama per lo più di essere esposto con una semplice e natural dignità. Rigetta bensì le esprespressioni basse e triviali; ma è nemico egualmente delle turgide ed affettate. Il vero segreto d'esser sublime è il dir cose grandi con poche e semplici parole. Può asseverantemente affermarsi, che i più sublimi Agori sono, senza eccezione, i più semplici nel loro: stile; e qualunque volta voi incontrate uno Scta ore, il quale affetta una straordinaria pompa di parole, e sempre sforzasi di magnificar con epiteti il suo soggetto, v'ha luogo a sospettat con ragione che debole ne' sentimenti e' si studii di sostenersi colle sole frasi.

Lo stesso ssavorevol giudizio portar dobbiamo di tutto quel faticoso apparato, con cui alcuni Scrittori introducono un passo, od una descrizione, che intendono render sublime, chiamando l'attenzione de' leggitori, invocando la loro Musa, o uscendo in generali esclamazioni su la grandezza, terribilità, o maestà dell'oggetto, che son per descrivere. Addisson nel suo Campaign è caduto in un errore di questo genere, ove facendosi a di pingere la battaglia di Blenheim, così incominciat

Ma quali, o Musa, troverai tu note,
Onde cantar le furiose schiere
Strette in battaglia? Udir già parmi il suono
Tumultuoso de' tamburi, e il grido
De' vincitori ai gemiti confuso
De' moribondi ec.

Introduzioni di questo genere son vani sforzi d' uno Scrittore per sollevar sè stesso e chi legge, quand'egli troya, che nella sua immaginazione langue il vigore. Son come il prendere degli spiziti artefatti per supplire alla mancanza de' naturali (1). Con questa osservazione però ia non inten-

<sup>(1)</sup> Non è perè da intendersi che siffatte introduzioni sien

Sublimita' NELLO Scrivere tendo di biasimare generalmente il Campaign di Addisson, che in molti luoghi è assai pregevole; e singolarmente la famosa comparazione del suo Eroe coll'Angelo, che cavalca su i turbini, e governa le tempeste, è un'immagini veramente sublime.

I difetti opposti al Sublime son due principalmente; il freddo, e l'ampolloso. Il freddo consiste nel degradare un oggetto o un sentimento sublime in sè stesso con un basso concetto, o con una debole e puerile descrizione. Ciò dimostra una totale mancanza, oalmeno una gran povertà di genio. Abbondevoli esempi ne abbiamo, e comentati assai facetamente nel Trattato dell' Arte di Cantare, che è fra l' Opere del Decano Swist: esempi ch'egli, ha tolti principalmente da Riccardo Blackmore. Uno di questi io l'ho accennato rispetto al monte Etna, e non è d'uopo citarne altri (1). L'ampolloso consiste nel portare un oggetto ordinario e triviale oltre alla sua sfera, colla pretensione di recarlo al sublime, o nel cercar d'innalzare un oggetto sublime oltre a tutti i limiti naturali e ragionevoli, In questo errore, che è comunissimo, posson cader qualche volta anche gli Scrittori di genio, per-

sian sempre biasimevoli; perocchè anzi son da lodare quando trattasi di richiamare l'attenzione del leggitore a qualche cosa che realmente lo meriti; e veggiamo, che in tali circostanze i più solenni Scrittori lodevolmente le han praticate, come Virgilio innanzi di condurre Enea dentro l'Inferno: Dii, quibus imperium est Erebi ec. Ma sono da biasimare quando si premettono a cose di poco conto, o quando non si sa nella descrizione, che appresso viene, sostener colla debita dignità l'aspettazione eccitata. Il Tradutore.

(1) Lo stesso Trattato On the Art of Sinking, nel quale è censurato e deriso Blackmore, più sopra è attribuito al Dottore Arbuthnot. Il Traduttore.

dendo di vista il vero punto del Sublime. Shakespeare, genio grande, ma scorretto, non è essente di questa taccia: Dryden, e Lee nelle loro Tragedie ne abbondano.

Ciò basti intorno al Sublime, del quale ho

trattato ampiamente, perchè è uno de' pregi principali del bello scrivere, e perchè su questo punto non si trovano, per quanto io sappia, ne' Cri-

tici idee abbastanza chiare e precise:

Avanti di chiudere questa Lezione una cosa debbo avvertire, la quale mi lusingo che accennata nna volta si vorrà per sempre aver presente. Essa riguarda gli esempi dei difetti o piuttosto delle imperfezioni, che, siccome ho fatto in questa Lezione, continuero a prender sempre, qualcia iopossa, dagli Antori di grido. Non è certo mia intenzione con questo di screditarlii anzi avrò molte occasioni di rendere a' loro pregi egual giustizia. Ma ognun sa, che non v'ha opera umana, la qual sia assolutamente perfetta. A me certamente sarebbe stato assai più facile il trarre gli esempi sidelle cose viziose da cattivi Scrittori; ma non avrebbero conciliato nessuna attenzione quando si fosser tolte da' libri, che ninno legge . Ed io spero eziandio, che il metodo da me seguito contribuirà a far che i migliori Autori si leggano con vie maggiore diletto, quando si saprà acconciamente distinguere i loro difetti e i loro pregi, e si avra un indirizzo per ammirare e imitare in essi quello soltanto, che d'ammirazione e imitazione è meritevole (1).

LE-

THE PLEASURE WAS BEEN

and the state of t

<sup>(</sup>i) Intorno all'argomento trattato in questa e nella precedente Lezione merita d'esser letta accuratamente la Dissertazione di Mosè Mendelsshon Del Sublime, e del Naturale nelle belle Lettere. Dopo avere ne' Principi generali delle Belle Lettere, e delle Belle Arti stabilito, che il carattere, ossia l'essenza loro consiste in ,, un Tomo I.

Pa rappresentazione artificiosa sensibilmente perfetta ,, ova vero in ,, una perfezione sensibile rappresentata per mezzo dell'arte, ripone egli il Sublime nel, sensibilmente perfetto, atto a destare l'ammirazione,,. Questa ammirazione nelle opere delle Belle Lettere e delle Belle Arti può essere di due spezie, siccome di due spezie diverse è la perfezione da esse rappresentata. Imperocchè o l'oggetto che si rappresenta é in sè stesso degno di essere ammirato; e in tal caso l'ammirazione dell'oggetto è la principale idea che ci occupa: o l'oggetto non ha in sè nulla di maraviglioso, ma il valor dell'artefice ha saputo accrescergli pregio mettendolo in una luce straordinaria; e allora l'ammirazione cade su i talenti dell'artefice. Questa divisione dà campo a decidere sino a qual segno il Sublime ammetta l'espressione ornata, e in qual caso la rifiuti. Il vero Sublime occupa talmente le facoltà dell'animo nostro, che fa scomparire tutte le idee accessorie, che potrebbero accompagnarlo. Egli è come il Sole, il quale oscura col suo lume tutti gli astri minori. Quindi il Sublime di prima classe non può ammettere in verun conto gli ornamenti ricercati dell'es-pressione. Il sublime de' sentimenti, o l'eroico, il quale forma una spezie subalterna del sublime di primo ordine, anch'esso vuolsi esprimere con semplicità e naturalezza, per non distrar l'anima assorta in quella contemplazione, che la solleva alla maraviglia. Contraria a questa è l'amplificazione e l'ornato, cioè lo smembramento, a dir così, dell'idea sublime in accessorie idee, che sono inciampi e legami all'anima nel suo slanciarsi a quella primaria, al comprenderla tutta, ad immergersi in essa con estatico rapimento. La seconda spezie di Sublime è quella, ove l'ammirazione nostra è più per l'arte della rappresentazione, che per la cosa rappresentata: quindi versa più su l'ingegno e sul valor dell'artefice. In questa spezie di Sublime, che può consistere e ne pensieri e nell'espressione, è libero l'artefice ad impie-gare tutte le ricchezze dell'arte sua per rendere luminose quelle bellezze, che ha prodotte colla sua mente. Veggasi tutto ciò diffusamente trattato nel tomo II delle Opere filosofiche di Mose Mendelishon, volgarizzate e fornite d' Annetazioni, e di Memorie spettanti alla sua Vita dal Dottor Francesco Pizzetti, Professore di Logica e Metafisica nella Regia Università di Parma, uscite recentemente dalla Reale Tipografia Parmense, da cui si è pur tratto questo breve transunto, o piuttosto cenno di quella egregia Dissertazione. Il Traduttore.

## LEZIONE V.

Del Bello, e degli altri piaceri del Gusto.

Diccome il Sublime costituisce un particolare carattere di comporre, e forma uno de' più alti pregi dell' Eloquenza e della Poesia; così era convenevole il trattarne un po' lungamente. Gli altri piaceri del Gusto non sarà necessario che si minutamente vengano esaminati, avendo col nostro soggetto minore relazione. Solamente sul Bello io mi tratterrò alquanto, sì perchè l'argomento è in sè curioso, sì perchè tende di molto a migliorare il Gusto, e a scoprire il fondamento di varie di quelle cose, che danno grazia dell' Eloquenza non

meno che alla Poesia.

Il Bello è senza dubbio quel che dopo il Sublime fornisce all'immaginazione il maggior piacere: La sensazione ch'esso produce, da quella del Sublime è assai distinta. Ella è d'un genere più placido, più temperato, più dolce; non leva la mente sì in alto; ma l'empie di una piacevole serenità. Il sentimento del Sublime, come ho dimostrato, è troppo violento per durar lungo tempo: il piacere del Bello ammette una più lunga continuazione. Stendesi pure a maggior varietà di oggetti che non il Sublime; anzi a varietà così grande, che i sentimenti prodotti da questi oggetti differiscono notabilmente l'uno dall'altro, non sol di grado, ma ancora di genere. Quindi niun vocabolo eusato in una significazione più estesa che il Bello. E' s'applica a quasi tutti gli oggetti esterni, che piacciono alla vista o all'udito, alle vaBELLO Die grazie dello scrivere, a molte disposizioni dell'animo, e a vari oggetti pur, anche di Scienze meramente astratte. Noi diciamo comunemente a Un bell'albero, un bel fiore, una bella voce, un bel poema, un bel carattere morale, un bel teor

Da ciò posssamo argomentare, che in tanta varietà di oggetti il trovare una qualità, in cui tutti convengano, e che serva di comun fondamento, a quella piacevole sensazione che tutti producono, debb' essere un' impresa assai difficile, se non probabilmente ancor vana. Gli oggetti, che diconsi belli, sono tra loro così diversi, che sembran piacere non in virtù di una qualità a tutti comune, ma per vari differenti principi. L' aggradevole commozione, che tutti eccitano, ha un non so che di somigliante; onde a tutti si dà il comun nome di Belli; ma essa nasce da diverse cagioni (1),

Varie ipotesi sono state da ingegnosi uomini immaginate per assegnare la qualità fondamentale del Bello in tutti gli oggetti. Per questa molti hanno fissato l'uniformità congiunta alla varietà; ed io pure convengo, che della bellezza di molte

(1) Tutte però si riducono allo stesso principio di una rappresentazione piacevole; la quale si rende tale o per una blanda impressione, che eserciti gli organi sensori, senza offenderli o indebolirli, come avviene ne' colori, e ne' suoni che diconsi belli; o per una moltiplicità d'idee contemporanee, che tutte filevare si possano agevolmente ad un tratto, e che in conseguenza esercitin le facoltà dell'animo senza affaticarle, o per una combinazione di impressioni e di idee, che nel modo suddetto esercitin al tempo stesso e i sensi esterni e le facoltà interiori. (Vedi la Nota alla fine della II Lezione.) Anai lo stesso Sublime in questo senso non è che una spezie del Bello; e niuno certamente, incontrando in un Autore un tratto sublime, si farà scrupolo di gridar Bela lo, o di chiamarlo Un bel tratto. Il Trad.

figure essa rende una ragione soddisfacente: ma quando ci ssorziamo di applicarla ad oggetti di altro genere; per esempio, al colore, od al moto, troviamo tosto che più non ha luogo. Anche negli oggetti figurati non può asserirsi che la loro bellezza sia in proporzione alla loro mescolanza di uniformità e varietà, poiche molti ne piacciono come bellissimi, senza aver quasi niuna varietà, ed altri, sebben la loro soverchia varietà si approssimi alla confusione. Lasciando adunque i sistemi da parte, quello ch'io mi propongo si è di fare l'enumerazione di varie di queste classi di oggetti, in cui il Bello apparisce più notabilmente, e assegnare, per quanto io posso, i separati

principi, da cui il loro bello dipende.

Il colore è forse quello che offre il più semplice esempio del Bello, e da cui perciò è più opportuno che s'incominci. Qui nè varietà, nè uniformità, ne altro principio, per quel ch'io sappia, può assegnarsi per fondamento del Bello. Non possiam riferirlo ad altra cagione, fuorche alla struttura dell'occhio, la qual ci determina a ricevere con maggior piacere certe modificazioni dei, raggi della luce; che certe altre. Laonde veggiamo, che siccome gli organi sensori variano nelle diverse persone; così ciascuna ha il suo diverso color prediletto. Egli è probabile, che l'associazione delle idee in alcuni casi abbia parte al piacere, che noi riceviam da' colori. Il verde, per esempio, può apparire più bello, perchè connes. so coll' idee delle scene campestri; il bianco coll' idea dell'innocenza; l'azzurro colla serenità del cielo. Indipendentemente però da queste associazioni, quanto rispetto ai colori possiam di più osservare si è, che i più scelti per la bellezza sono generalmente piuttosto i dilicati che i forti. Di questa maniera son quelli, con cui la natura ha abbellite alcune delle sue opere, e che l'arte invano

vano si studia d'imitare; come le penne di vari uccelli, le foglie de' fiori, e quella dolce varietà di colori, che offre il cielo al nascere e al tramontare del sole. Questi sono i migliori esempi della bellezza del colorito; e perciò in tutt' i paesi sono stati frequente argomento di poetiche descrizioni.

Dal colore passiamo alla figura, che-apre più complesse e più diversificate forme del Bello. Prima di tutto ci si offre la regolarità; e per regolare figura s'intende quella che nella costruzione delle sue parti si vede formata con una certa direzione; non a capriccio. Così un circolo, un quadrato, un triangolo equilatero, un esagono piacciono all'occhio per la loro regolare costruzione. Non dobbiamo però conchiudere, che tutte le figure piacciano a proporzione della loro regolarità, nè che questa sia il solo o principal fondamento della lor bellezza. Trovasi al contrario, che una certa graziosa varietà è assai più possente principio del Bello; e questa perciò nelle opere destinate unicamente al piacere dell'occhio studiasi molto più che la stessa regolarità. Anzi io sono d'opinione, che la regolarità ne sembri bella principalmente, perche ci suggerisce le idee di aggiustatezza, di convenienza, e di uso, che han sempre molto maggior connessione colle forme regolari e proporzionate, che non con quelle, le quali sembran costrutte senza niuna regola. Egli è manifesto, che la natura, la quale è fuor di dubbio l'artefice più eccellente, in tutte le sue opere di decorazione ha seguito la varietà, mostrando per la regolarità un'apparente negligenza. Fra noi le stanze, le porte, le finestre si fanno d'una regolar forma a cubi e parallelogrammi, con esatta proporzion delle parti; e così formate piacciono all'occhio, perchè essendo opere di uso, meglio corrispondono con tali figure ai fini, cui son destina

stinate. Ma le piante, i fiori, le foglie son piene di varietà. Un canal rettilineo è un'insipida figura a paragone de' meandri de' fiumi. I coni e le piramidi sono belle; ma gli alberi crescenti nella naturale loro salvatichezza sono infinitamente più belli che quando sono acconciati in piramidi e coni. Gli appartamenti di una casa voglion essere regolari nella lor disposizione per la convenienza degli abitanti; ma un giardino, che è destinato solamente per la bellezza; sarebbe spiacevolissimo, se avesse nelle sue parti egual ordine e uniformi.

tà che una casa abitata (1).

Hogarth nella sua Analisi del Bello ha osservato, che le figure terminata da linee curve general. mente sono più belle che le racchiuse fra rette ed angoli. Ei fa dipendere la bellezza delle figure da due linee principalmente, e illustra e sostiene questa sua opinione con un sorprendente número di esempi. Una di queste è la linea a onda o serpentina, che piegasi innanzi e indietro a maniera della lettera S. Questa viene da lui chiamata linea della bellezza, e mostra quanto sovente s'incontri nelle conchiglie, ne' fiori, e in altre simili opere ornate dalla natura; siccome è pure comune nelle figure disegnate da Pittori e dagli Scultori per decorazione. L'altra linea, ch'ei chiama linea della grazia, è la stessa linea serpentina che avvolgesi intorno ad un corpo solido. Ei ne reca fra gli al. tri esempi le colonne e le corna spirali. In tutti gli esempi che accenna la varietà è si manifesto prin-

<sup>(1)</sup> Di qui é la passione or si comune pe' Grandini, che chiamansi all' Inglese, i quali certamente per la loro varietà, e per l'imitazione della natura sono assai più aggradevoli, quando però in troppo piccolo spazio non si ammassì tanta varietà da fare confusione, o non vi s'aggiungano delle stravaganze o delle puerilità che disgustino. Il Traduttore.

principio di bellezza, che non sembra andar lontan dal vero quando asserisce, che l'arte di diseguar belle forme è quella di ben variare. Imperocche la linea curva tanto amata da? Pittori trae secondo lui il principal suo vantaggio dallo scostarsi che fa continuamente dalla nojosa regolarità della

linea retta (1).

Il moto fornisce un'altra sorgente del Bello; perocche ei piace per se medesimo, e a cose eguali sono in quiete. E' però solamente un moto blando quel che appartiene alla bellezza: quando è tapido e forte, come quel d'un torrente, partecipa del Sublime. Il moto d'un augello che va spaziando per l'aria, è bellissimo: la rapidità, con cui il baleno trascorre il cielo, è magnifica e sorprendente. E qui è da osservare, che le sensazioni del Sublime e del Bello non sempre sono divise per grandi intervalli; ma possono in varie occasioni l' un all'altra avvicinarsi (2). Così un ruscelletto; che scorre placidamente, è un dei più begli oggerri della natura; ma a mano a mano che vien crescendo in un gran fiume, il Bello gradatamente perdesi nel Sublime: un giovine arboscello è un oggetto leggiadro; un'antica quercia, che occupalargo spazio dell'aria, è venerabile e maestosa; la

<sup>(1)</sup> Non è petò da abusarne soverchiamente, massime nell'Architettura. Il cattivo gusto introdotto nel secolo decimosettimo dal Borromini, e da altri è nato appunto dalla lor passione per le linee curve, e dall'inimicizia, che pareano aver giurato alla linea retta. Il Traduttore.

<sup>(2)</sup> Il principio anzi è comune, come abbiam detto, o la disferenza è soltanto che la rappresentazione di un oggetto sublime sa un' impressione più sorte, e quella di un oggetto leggiadro la sa più blanda e temperata. Il Traduttore.

89

calma d'un placido mattino è graziosa e soave il silenzio universal della notte è altamente sublime. Ma per tornare alla bellezza del moto, si scorgerà, io credo, assai generalmente, che il moto in linea retta non è si bello come in una direzione ondulante o tortuosa; e il moto all'alto è pure comunemente più aggradevole che al basso. Il dolce volteggiar della fiamma e del fumo ci of. fre l'esempio di un oggetto singolarmente, piacevole; e qui la linea serpentina di M. Hogarth ricorre come principio di bellezza. Questo Artista osserva pure ingegnosamente, che tutt'i moti comuni e necessari pei bisogni della vita si eseguiscon dagli uomini, quanto si può, il più in rette linee; ma tutti quelli di grazia e d'avvenenza si fanno in linee ondulanti: osservazione non indegna dell'attenzione di quelli, che studian la gra-

zia nell'azione e nel gesto.

Sebbene il colore, la figura, ed il moto sieno separati principi del Bello, nondimeno in parecchi oggetti s'incontrano tutti insieme, e rendon con ciò la bellezza maggiore e più complessa. Così ne' fiori, negli alberi, negli animali noi siamo dilettati al tempo stesso dalla delicatezza del colore, dalla grazia della figura, e talvolta ancora dai loro movimenti. E quantunque ciascuna di queste qualità produca una separata sensazione piacevole, pur sono di una natura così somigliante, che facilmente si uniscono e confondono in una generale percezione di bellezza, che ascriviamo a tutto l'oggetto, come a sua cagione: dico come a sua cagione; perchè il Bello si concepisce sempre da-noi come una cosa inerente all'oggetto, che eccita la piacevole sensazione, come un pregio, che in lui risiede e l'investe. Forse la più completa unione di begli oggetti, che trovare si possa, è quella di una ricca scena campestre, sufficientemente variata di verdeggianti campagne, sparse di piante e di fiori, di acque correnti, di animali pascolanti. Se vi s'aggiugne qualche produzione dell'arte conveniente a siffatta scena, come un ponte con archi sopra d'un fiume, il fumo che sorge dalle capanne in mezzo alle piante, il lontano prospetto di un bell'edificio veduto al nascer del Sole, allor godiamo nella più alta perfezione quella dolce, gradita, placida sensazione, che caratterizza il Bello. L'aver un occhio ed un guisto, che ben sappia discernere, e sentire le particolari bellezze di simili scene, è un requisito necessario per tutti duelli che esercitare si vogliano

nelle poetiche descrizioni.

La bellezza dell'uman volto è più complessa di tutte l'altre che abbiam finora considerato. Essa inchiude la bellezza del colore, che nasce dalle tinte dilicate della carnagione, e la bellezza della figura proveniente dalle linee che formano le diverse fattezze. Ma la principale beltà del viso dipende da una certa misteriosa espressione delle qualità dell'animo; vale a dire del buon senso, del buon umore, del brio, del candore, della benivolenza, della sensibilità, e dell'altre amabili disposizioni. Come addivenga, che certa conformazione di lineamenti si associi nella nostra idea con certe morali qualità, se dall'istinto o dalla esperienza poi siam condotti a formare questa conner. sione, e a legger nel volto i pensieri e gli affetti dell'animo, non appartiene a noi il cercarlo, ne è pur si facile a decidersi. Egli è fatto certo e no. tissimo, che quel che dà all'uman volto la più distinta bellezza, e ciò che chiamasi espressione; ossia quell'immagine, che si concepisce ch'egli presenti dell'interne morali disposizioni.

Ciò mi guida, a riflettere, che vi son certe qualità dell'animo, le quali espresse o dal volto o dalle parole o dalle azioni eccitan sempre in noi un sentimento simile a quello del Bello. V'ha

due

LEZIONE V. due gran classi di morali qualità. L'una è dell'alte e grandi virtù, che richieggono straordinari sforzi, e versano intorno a' pericoli e a' patimenti; come l'eroismo, la magnanimità, la fuga de' piaceri le il disprezzo della morte. Queste, sicco. me he dimostrato innanzi, eccitan nello spettatore un sentimento di sublimità e di grandezza. L' altra classe è delle sociali virtà, spezialmente di quelle che son d'un genere più soave e più gentile, come la compassione ; la tenerezza ; l'amicizia, la generosità. Queste risvegliano nello spettatore un senso di piacere così analogo a quel ché viene prodotto dalla bellezza degli oggetti esterni, che, quantunque di più dignitosa natura, può nondimeno senza improprietà collocarsi nella medesima linea.

Una spezie di bellezza distinta dalle mentovate fin qui, nasce dalla percezione de' mezzi adattati ad un fine, o dalle parti di una cosa corrispondenti al disegno del tutto. Quando nel considerar la struttura di una pianta osserviamo; come futte le parti, la radice, il tronco, la corteccia, le foglie sono adattate all'accrescimento e alla nutrizione del tutto; molto più quando esaminiamo tutte le parti d'un animale vivente, o riguardiamo qualche curiosa opera dell' arte, come un oriuolo, una nave, o altra macchina ingegnosa, il piacere che n'abbiamo è tutto fondato su questo sentimento del Bello. Egli è affatto differente dalla percezione del Bello prodotta dal colore, dalla figura, dalla varietà; o da altra delle cagioni surriferite. Quand'io osservo, per esempio, un oriuolo, la sua cassa, ove sia finamente scolpita e d' un vago lavoro, mi piace come bella nel primo senso, pel lucido colore, per lo squisito pulimento, per le figure ben disegnate e atteggiate; ma quando esamino la costruzione della molla e delle ruote, e lodo la bellezza dell'interno artificio, il mio

mio piacere allor nasce dalla percezione di quell' arte mirabile, per cui tante e sì varie, e sì complicate parti fannosi tutte cospirare ad un medesi-

mo fine.

Questo senso del Bello, proveniente dalla convenienza de' mezzi col fine, ha una estesa influenza sovra parecchie delle nostre idee. Egli è il fondamento della bellezza che scopriamo nella proporzione delle porte, delle finestre, degli archi, delle colonne, e di tutte le parti dell' Archittettura. Sieno pur gli ornamenti d'un edificio eleganti in sè stessi e delicati, se contrastano con que. sto senso della convenienza, perdono tutto il bello, e offendon l'occhio, come oggetti disaggradevoli. Le colonne spirali, a cagion d'esempio, servon senza dubbio di ornamento; ma perche hanno un'apparenza di debolezza, sempre dispiaccio. no, quando se ne fa uso per sostenere una parte di fabbrica, che sia massiccia, e che sembri richiedere un più solido appoggio. Non possiam contemplare niun'opera senza esser portati da una naturale associazione d'idee a considerare il fine, cut è diretta, ed esaminare conseguentemente l'attitudine delle sue parti a questo fine. Quando la lor convenevolezza chiaramente discernesi, l'opera ha sempre qualche avvenenza, ma quando manca di convenevolezza, appar sempre deforme. Perciò questo senso di convenienza è sì possente, e tiene un sì alto grado nelle nostre percezioni, che regola in gran parte le altre idee che abbiamo della bellezza: osservazione, ch' io fo tanto più volentieri, perché è di somma importanza, che chiunque studia il bello scrivere vi faccia grandissima attenzione. Imperocche in un poema epico, in una storia, in una orazione, e generalmente in qualsivoglia opera d'ingegno noi cerchiam sempre, come in qualunque altra cosa, la convenienza de' mezzi col fine, che l' Autore si suppone 4 123

LEZFONE V.

aver avuto di mira. Comunque ricche sieno le sue descrizioni, o eleganti le sue figure, ciò non-dimeno; se son fuor di luogo, se non son le parti adattate al tutto, se non corrispondono al proposto fine, perdono tutta la loro bellezza, anzi si cangiano in deformità. Tanto potere ha questo senso di convenevolezza, da produrre una total trasformazione di un oggetto, la cui sembianza sarebi

besi avuta per bella in tutt'altra occasione:

Dopo aver ricordato tante e sì varie spezie del Bello, resta ora soltanto a favellare di quel che appartiene singolarmente al parlare e allo scriveres dove pur questo termine di Bello suol usarsi comunemente in un sensos vago e indeterminato. applicandosi a tutto quello che piace o nello sti le, o nel sentimento, da qualunque principio questo piacere derivi; sicche un bel poema, un bel distorso nel comune linguaggio non vuol dir altro che un poema o un discorso ben fatto. In questo senso egli è chiaro, che il termine è affatto indefinito, e non assegna niuna spezie particolar di bellezza. V' ha però un altro senso alquanto più definito, in cui il Bello dello scrivere caratterizza una particolare maniera, ed è quando si applica a significare una certa grazia ed amenità nello stile o ne'sentimenti, per la quale alcunt Autori si sono singolarmente distinti ... In questo senso e' dinota una maniera; la qual non sia ne altamente sublime; ne fortemente appassionata, ne straordinariamente vivace; ma tale; che ecciti nel leggitore una commozione di genere placido e soave, simile a quella che vien destata dal contemplare i begli oggetti in natura, che ne troppo innalza la mente, nè troppo l'agita, ma spande sopra l'immaginazione una dolce e piacevole serenità: Addisson fra gl' Inglesi, e Fénélon tra i Francesi sono di questo carattere, e possono sera vir d'esempio. Virgilio parimente, sebben capaca

all'occasione di sollevarsi al Sublime, pur nella sua generale maniera distinguesi pel carattere della bellezza e della grazia piuttosto che per quello della sublimità. Fra gli Oratori Cicerone ha più bellezza che Demostene, il cui genio interamente il portava alla forza e alla veemenza (1).

Ciò basti aver detto intorno al Bello. Noi l'abbiamo delineato sotto varie forme, perche dopo il Sublime egli è la più copiosa sorgente de piaceri del Gusto, ed anche perchè la considerazione delle varie sembianze, e de vari principi del Bello rende alla perfezione del Gusto in molte niere.

Ma non col solo apparire sotto alle forme del Sublime o del Bello gli oggetti dilettano l'immaginazione; da altri principi eziandio traggon essi

il poter di piacerle.

La Novità, a cagion d'esempio, è stata da Addisson e da altri Scrittori meritamente ricordata a questo proposito. Un oggetto, il qual non abbia altro merito che il raccomandi, fuorche l'essere st raordinario o nuovo, per questa sola qualità produce nella mente una viva è piacevole commozio-ne. Da ciò viene quella passione della curiosità, che si generalmente signoreggia fra gli uomini. Gli oggetti e le idee familiari fan troppo debole impressione per fornire alle nostre facoltà un ag. gradevole esercizio. Gli oggetti nuovi e straordinarj risveglian la mente dal suo stato sonnacchioso col darle un vivace e piacevole impulso; e quindi pasce in gran parte il diletto, che ci porgono le finzioni e i romanzi. La sensazione prodotta dalla Novità è di una più vivace e piccante

<sup>(1)</sup> Fra i Padri della lingua italiana il Petrarca, e il Boccaecio sono distinti per la grazia, Dante per la for-Za. Il Traduttore .

natura che quella della bellezza, ma assai più breve nella durata: perciocche se l'oggetto non ha in sè altro pregio per trattenere la nostra attenzione, il bagliore in lui sparso dalla Novità prestamente

sparisce.

Oltre la Novità l'Imitazione è un'altra sorgente de' piaceri del Gusto. Da questa hanno origine quelli, che Addisson chiama piaceri secondari dell' immaginazione, i quali formano certamente una classe assai estesa. Imperocche ogn' imitazione fornisce qualche piacere; ne già ci diletta soltanto l'imitazione degli oggetti belli o grandiosi col richiamare le originali idee della bellezza o grandezza, che questi offrono per se medesimi, ma anche quella degli oggetti che non hanno in se ne bellezza, ne grandezza; anzi pure alcuni ogegetti terribili o deformi ci piacciono, quando ci sono offerti per imitazione in una veduta secondaria e rappresentativa.

I piaceri della Melodia e dell'Armonia appartengono anch'essi al Gusto. Non v'è sensazione aggradevole, che per noi si riceva dal Bello o dal Sublime, la qual non possa aumentarsi vie più dal poter della Musica. Quindi il diletto de'poetici numeri, e di quelli ancor della prosa, benche più sciolti e più nascosti. La vivacità, il capriccio, il ridicolo aprono similmente una gran varietà di piaceri del Gusto, affatto distinti dai ricordati fi-

nora.

Ma non occorre su questi il trattenerci per ora più lungamente. Dopo aver accennato alcuni generali principi de' piaceri del Gusto, è oggimai tempo di farne l'applicazione al subbietto nostro primario. Se mi si chiede a qual classe de' piaceri fin qui annoverati debbasi riferire quello che noi proviamo dalla Poesia, dall' Eloquenza, dal Bello scrivere, la mia risposta sarà: Non ad una ma a tutte. Il parlare e lo scrivere dominan da

ogur

96 IMITAZIONE E MELODIA

ogni parte un sì largo e ricco campo, che hanno la facoltà d'offrire con somma perfezione non una sola, ma quasi tutte le spezie di quegli oggetti, che porgon piacere all'immaginazione ed al gusto, o questo piacere nasca dal Sublime o dal Bello nelle sue diverse forme, o dalla convenienza dei mezzi col fine, o dal moral sentimento, o dalla novità, o dal brio, dal capriccio, e dal ridicolo. A qualunque di questi inclini il particolar gusto d'una persona, in uno o in altro Scrittore trova

sempre il modo di soddisfarlo.

Questo alto potere, che ha l'Eloquenza e la Poesia di fornire al gusto e all'immaginazione un sì ampio circolo di piaceri, deriva interamente dalla maggiore attitudine, che sopra ogni altr'arte esse posseggono, all'imitare e al descrivere. Di quanti mezzi l'umano ingegno ha inventati per richiamare le immagini degli oggetti reali, e ria svegliare colla rappresentazione sentimenti simili a quelli che hanno destato gli originali, niuno è sì compiuto ed esteso, come quello della parola: Coll'ajuto di questa felice invenzione non v'ha. cosa nel mondo fisico o morale, che non possa rappresentarsi alla mente con colori assai forti e vivaci. Quindi è costume fra gli Scrittori di Critica il parlar del discorso come della primaria fra l'arti imitative, e paragonandolo alla Pittura e alla Scultura, per molti riguardi a queste medesime preferirlo.

L'uso di porlo fra le arti imitative è stato prima introdotto da Aristotele nella sua Poetica, e d'allora in poi ha acquistato un general corso fra gli Scrittori. Ma siccome è di troppa importanza nel linguaggio critico l'usar la massima precisione, io osserverò che questa maniera d'esprimersi è non del tutto accurata. Nè il discorso in generale, nè la Poesia in particolare può interamente chiamarsi un'arte imitativa. Convien distinguere fra Imita-

210-

zione e Descrizione, che sono idee da non doversi confondere. L'Imitazione si eseguisce per mezzo di qualche cosa, che abbia una natural somiglianza colla cosa imitata; e perciò ella è intesa da tutti, siccome avviene nelle pitture e nelle sculture. La Descrizione all'incontro non fa che risvegliar nella mente l'idea di un oggetto per mezzo di segni arbitrari, intesi solo da quelli che intorno al loro significato s'accordano; e tali son le parole e i caratteri della scrittura. Le parole e i caratteri non hanno alcuna natural somiglianza coll'idee o cogli oggetti che esprimono; ma una statua e una pittura ha una somiglianza naturale col suo archetipo. Quindi l'Imitazione e la Descrizione per lor natura assai differiscono l'una, dall' altra.

Vero è, che quando un Poeta, o uno Storico introduce nell'opera sua persone che parlano, e cerca di rappresentare i discorsi, che queste suppongonsi aver tenuto, l'arte sua può allora più, accuratamente chiamarsi imitativa; e questo è ilcaso di tutte le drammatiche composizioni. Ma nelle opere puramente narrative o descrittive nonpuò con proprierà usurpar questo nome. Chi mai, per esempio, chiamerebbe la descrizione, che fa Virgilio d'una tempesta nel primo dell'Eneide, una vera imitazione della tempesta? Se udiam taluno parlare dell'imitazione d'una battaglia, noi pensiamo naturalmente a qualche battaglia finta, rappresentata negli esercizi militari o in teatro; niuno mai crederà ch'egl' intenda le battaglie descritte da Omero nell'Iliade. Consento, che l' Imitazione e la Descrizione convengono nel lor principale effetto di richiamare con segni esterni l'idee delle cose che non abbiamo presenti. Ma. sebben coincidano in questo, non è da dimenticare, che i due termini non son sinonimi, che esprimono diversi mezzi di ottenere il medesimo, Tomo I. fine,

98 IMITAZIONE, E DESCRIZIONE
fine, e per conseguenza che fan nella mente una
diversa impressione (1).

(1) Quantunque nell'esecuzione delle parti la Poesia sia certamente descrittiva piuttosto che imitativa; pur v' ha un senso, nel quale la Poesia in generale può chiamarsi arte imitativa. Il soggetto del Poeta (come ha dimostrato il Dottor Gerard nell' Appendice al suo Saggio sul Gusto) s'intende essere un'imitazione non delle cose realmente esistenti, ma del corso della natura; vale a dire una finta rappresentazione di quegli avvenimenti e di quelle scene, le quali sebben non abbiano, potrebbono avere esistito, e che quindi per la lor probabilità hanno una somiglianza colla natura. Egli è verosimile, che in questo senso abbia Aristotele appellara la Poesia un'arte mimica. Quanto poi l'imitazione, o la descrizione, che la Poesia adopera, sia superiore al potere imitativo della Pittura e della Musica, è acconciamente dimostrato da Monsieur Harris nel suo Trattato sopra la Musica, la Pittura, e la Poesia. Il principale vantaggio; che la Poesia, o il discorso in generale possiede, si è, che laddove il Pittore per la natura dell'arte sua è limitato alla rappresentazione d'un sol momento, il discorso può dipingere un fatto in tutta la sua estensione. Veto è, che il momento, cui il Pittore trasceglie per soggetto della sua pittura, può da lui presentarsi con più vantaggio che dal Poeta o dall'Oratore, in quanto ei mette dinanzi in una sola veduta tutte le minime circostanze di ciò che accade in un punto medesimo, come esse appajono nella natura; laddove il discorso è costretto ad esibirle successivamente, e per mezzo di minute particolarità, le quali corrono rischio di riuscire nojose per esser chiare, o di rimaner oscure per non essere fastidiose. Ma essendo il Pittore onninamente limitato a quel momento ch'ei si è eletto, non può presentare i varj intervalli della medesima azione; e soggiace in oltre a quest'altro difetto, che può solo esibire gli oggetti quali appariscono all'occhio, e solo imperfettamente può delineare i caratteri e i sentimenti, che sono i più nobili soggetti dell'Imitazione o Descrizione. La facoltà di rappresentar questi con pieno avvantaggio dà al dis scorso un'alta superiorità sopra tutte le Arti imitative. L' Autore .

Ma comunque si consideri e la Poesia in particolare, e il discorso in generale o come imitativi,
o come descrittivi, egli è evidente che tutto il
loro potere di richiamar le impressioni degli oggetti reali deriva dal significato delle parole. Or
riccome la loro eccellenza vien tutta da questa
prima sorgente, noi da essa incominceremo per
farci strada alle ulteriori nostre ricerche. Entrerò
quindi nella seguente Lezione a parlar del Linguaggio, dell'origine, dei progressi e della costruzione del quale io mi propongo di trattare con
qualche estensione.

## LEZIONE VI.

Origine, e progressi del Linguaggio:

Terminate le osservazioni su i Piaceri del Gusto, ch'io ho inteso che servissero d'introduzione al principal oggetto di queste Lezioni, comincio ora a trattar del Linguaggio che è il fondamento di tutto il potere dell'Eloquenza. Ciò porterà una considerevole discussione; e pochi argomenti ci sono appartenenti alla bella Letteratura; che di una tale discussione sieno più meritevoli. Darò prima la storia dell'origine e dei progressi del Linguaggio dalla prima sua epoca fino ai periodi più avanzati; la quale sarà seguita da una simile storia dell'origine e dei progressi della Scrittura. Farò in seguito qualche cenno della costruzion del Linguaggio, ossia de' principi della Gramatica universale (1).

<sup>(1)</sup> Vedi il Dottore Adamo Smith Dissertation on the formation of Languages. Treatise on the origin and progress

ORIGINE E PROGRESSI DEL LINGUAGGIO

Il Linguaggio in genere significa l'espressione delle nostre idee per mezzo di certi suoni articolati, che si adoperano come segni di queste idee. Per suoni articolati poi s'intendono le modificazioni di voce formate col mezzo della bocca e de' varj suoi organi, che sono i denti, la lingua, le labbra e il palato. Qual naturale connessione vi abbia, e fino a qual segno, tra le idee della mente e i suoni articolati, si vedrà da quello che io dirò in appresso. Come però in qualunque sistema una siffatta naturale connessione non può appartenere che ad una piccola parte della fabbrica del Linguaggio; così in generale la connessione fra le parole e le idee può riguardarsi come arbitraria e procedente dalla convenzione degli uomini: di che un chiaro argomento si è che diverse nazioni han diversi linguaggi, ossia diverse forme di suoni articolati, da lor trascelti a comunicarsi le loro idee.

Questo metodo artificiale di comunicare l'idee noi l'abbiam ora portato alla più alta perfezione. Il Linguaggio è diventato il veicolo, per mezzo di cui le più fine e dilicate sensazioni e affezioni di un'anima possono esser trasmesse, e per così dire trasfuse in un'altra. Non solamente assegnati si sono i nomi a tutti gli oggetti che ne cir-

est languages, in 4. vol. Harris Hermes, or a philosophieal enquiry concerning Language and universal Grammar. Coudillac Essai sur l'origine des connoissances humaines. Du Marsais Principes de Grammaire. Grammaire générale & raisonnée. Il Presidente de Brosse Traité de la formation néchanique des Langues. Rousseau Discours sur l'inégalité parnir les hommes. Beauzée Grammaire générale. Batteux Principes de la traduction. Warbutton Divine légation of Moies vol. 3. Sanzio Minerva cum notis Perizonii. Gerard Les vrais principes de la Langue francaise.

tot

condano, col qual mezzo si forma un facile e spea dito commercio, per provvedere a'bisogni della vita; ma tutte le relazioni e le differenze, che passano fra questi oggetti, sono minutamente con. trassegnate, sono descritti gl'invisibili sentimenti dell'animo, son rese intelligibili le più astratte nozioni, e tutte le idee che la scienza può discoprîre, o l'immaginazione creare, sono distinte coi loro propri nomi. Anzi il Linguaggio è stato recato tant'oltre, che è divenuto stromento del lusso più raffinato. Non contenti della sola chiarezza, noi cerchiamo ancor l'ornamento; non soddisfatti che altri ci faccia noti i suoi concetti, vogliam di più che gli abbellisca in maniera da trattener con piacere la nostra immaginazione; nè questa domanda è pure soverchiamente difficile ad appagarsi. In tale stato noi troviamo ora il Linguaggio, e nel medesimo stato presso varie nazioni si è trovato da alcune migliaja d'anni. L'oggetto or è divenuto per noi familiare; e come l'espansione del firmamento, e gli altri prodigi della natura, cui siamo accostumati, il riguardiamo senza meraviglia.

Ma portiamo addietro îl pensiero alla prima origine del Linguaggio: riflettiamo sopra i deboli
principi, da cui dee aver cominciato, e sopra i
molti e grandi ostacoli, che dee aver incontrato
ne'suoi progressi, e troverem motivo di grandissimo stupore al mirare l'altezza, cui ora è pervenuto. Noi ammitiamo parecchie invenzioni dell'arte, ci applaudiamo d'alcune scoperte fatte negli ultimi tempi, che servono ad accrescere le cognizioni, o a rendere più gioconda la vita, e
parliamo di queste come del più gran vanto dell'umana ragione. Ma certamente niuna invenzione merita si gran maraviglia, come quella del Linguaggio, il qual nondimeno debb' essere stato un
prodotto delle prime e più rozze età, se pur dee

G 3 CO

102 Origine p Progressi del Linguaggio.
considerarsi del tutto come un' umana invenzione.

Riflettasi alle circostanze dell' uman Genere, quando le Lingue incominciarono a formarsi. An. davan gli uomini allora erranti e dispersi; non eravi società, suorche quella di famiglia; e la società di famiglia era pure imperfetta, poichè il lor metodo di vivere colla caccia o la pastura delle greggie dovea frequentemente separarli l'uno dall'altro. In tale stato, mentre eran gli uomini sì di. visi, e sì raro il loro commercio, come mai alcuna forma di suoni o di parol: potè fissarsi per generale accordo a significare le loro idee? Supposto che alcuni pochi uniti insieme dal caso o dal bisogno convenissero per qualche mezzo sopra di certi segni, con quale autorità poterono propagarsi nelle altre tribù e famiglie in modo da farne sorgere un Linguaggio? Sembra da una parte, che per fissare, e propagare una Lingua dovessero gli nomini previamente esser raccolti insieme in considerevole numero, e che la società dovesse trovarsi già molto avanzata; dall'altra pare esser stato assolutamente indispensabile, che il Linguaggio. precedesse la formazione delle società. Imperocchè con quai vincoli poteva una moltitudine d'uomini essere tenuta insieme, o indotta a congiungersi per intraprendere alcuna cosa di comune interesse, ove non potessero mediante il linguaggio comunicarsi i lor bisogni e i loro pensieri? Certamente in qual modo la Società abbia potuto formarsi innanzi all'invenzione delle Lingue, o le Lingue stabilirsi innanzi alla formazione delle Società, son punti, che sembrano egualmente difficili a deciderși (1). E quando in oltre consideriamo quella cu-

<sup>(1)</sup> Io mi sono ingegnato di risolvere e l'una e l'altra difficoltà nelle Ricerche intorno all' istituzione naturale di una

riosa analogia, che regna nella costruzione di quasi tutte le Lingue, e quella profonda e sottil metafisica, sopra cui tutte sono fondate, le difficoltà crescono da tutte le parti in maniera, che non pare esservi poca ragione di riportare la prima origine d'ogni Lingua ad una istruzione o ispirazione divina (1).

Ma supponendo che il Linguaggio abbia una divina origine, non possiam tuttavia supporre, che una perfetta lingua sia stata data all'uomo tutta ad un tratto. Egli è più naturale il pensare, che Iddio abbia fornito a'nostri primi Progenitori quel linguaggio soltanto, che conveniva alle loro attuali occorrenze, lasciando loro, come ha fatto in altre cose, la cura d'accrescerlo e migliorarlo, secondo che i loro futuri bisogni avesser richiesto (2).

una Società e d'una Lingua, nelle quali ho preso a dimostrare come due fanciulli di diverso sesso abbandonati separatamente in un'isola deserta, incontrandosi s'unirebber fra loro, e instituirebbero i primi principi del Linguaggio: moltiplicandosi formerebbero la società di famiglia, e accrescerebbero i termini del lor linguaggio; e così seguitando potrebbero la Società e la Lingua ne'lor discendenti arrivare di mano in mano alla loro perfezione. Veggansi gli Opuscoli metafisici in seguito alle Istituzioni di Logica, Metafisica, ed Etica. Il Tradut-

(1) Nelle anzidette. Ricerche potrà vedersi come quella profonda e sottil Metafisica, sopra alla quale sono fondate tutte le Lingue, sia stata spontaneamente suggeri-

ta dalla natura medesima. Il Traductore.

(2) Secondo l'espressione della Genesi par che anzi si avrebbe a congetturare, che Iddio a'nostri primi Progenitori abbia dato bensì la facoltà d'istituire un linguaggio, ma a lor medesimi abbia lasciato la cura d'istituirne finanche'i primi principi. Imperocche i primi elementi d'ogni Linguaggio son certamente i nomi; e questi la Gonesi dice aperiamente, non che Iddio gli abbia ad Adamo insegnati, ma che ha voluto ch'egli medesimo gl'inventasse; e che a questo effetto guidò innanzi a lui tutIn conseguenza que' primi rudimenti del parlare debbon essere stati poveri e scarsi; e noi abbiamo piena libertà d'indagare in qual modo, e con quat passi il Linguaggio siasi avanzato allo stato, in cui ora lo troviamo. La storia, ch'io son per fare di questi progressi, potrà suggerir varie cose, e curiose in sè stesse, ed utili alle future nostre

disquisizioni.

Se vogliamo supporre un' epoca, in cui niuna parola fosse per anche inventata o conosciuta, egli è chiaro, che gli uomini non potean avere altro mezzo di comunicare ad altri ciò che sentivano, se non colle grida delle passioni, accompagnate da que'gesti e que' movimenti, che più esprimono le passioni medesime; essendo questi i soli segni; che a tutti gli uomini detta la natura, e che sono da tutti intesi. Chi vedesse un altro avvicinarsi ad un luogo, dov' egli avesse corso pericolo, e volesse di tal pericolo avvertirlo, nol potea fare per altro modo che mettendo quelle grida, e usando que' gesti, che sono segni del timore: come appunto farebbono anche paesentemente due uomini, i quali gettati in un'isola deserta, e ignari del Linguaggio l'uno dell'altro, pur si ssorzassero di farsi inrendere scambievolmente. Quelle grida pertanto, che da' Gramatici chiamansi interposti, mandate fuori con una forte e appassionata maniera, sono state senza dubbio i primi elementi della favella.

Quando una più estesa comunicazione divenne necessaria, e cominciarono ad assegnarsi i nomi

agli

ti gli animali, perch' ei vedesse con qual nome volca chiamarli; e che ogni vivente ebbe quindi quel nome, che a lui fu dato da Adamo: Formatis igitur Dominus Deus de humo cunciis animantibus terra & volatilibus cali, adduxit ea ad Adam, ut videret quid tocaret ea; omne enim quod vocavit Adam enima viventis, ipsum est nomen ejus. Gen. cap. 11, 19. Il Traduttore.

LEZIONE VI. agli oggetti, in qual modo possiam noi supporre che abbian gli uomini proceduto in questa fissazione de' nomi? Certamente imitando, quanto potevano il più, col suono del nome la natura dell' oggetto che nominavano. In quella guisa che un Pittore per rappresentar l'erba adopera il color verde; così nel cominciar delle Lingue chi volea dar il nome ad una cosa aspra o romorosa, impiegar doveva naturalmente un suono aspro o romoroso. E' non potea fare altrimenti, se amava di eccitare nell'uditore l'idea della cosa che cercava d'esprimere. Il supporre, che applicati si siano i nomi alle cose in una maniera puramente arbitraria, senza alcun fondamento o ragione, è il suporre un effetto senza la causa. Dee sempre esservi stato qualche motivo, che determinasse ad assegnare un nome piuttosto che un altro; ne possiam concepire motivo che operasse più universalmente sopra degli uomini ne' primi loro sforzi alla formazion delle lingue, che il desiderio di dipingere colle parole gli oggetti stessi in un modo più o men perfetto, secondo che gli organi vocali poteano più o meno eseguire questa imitazione!

Ogni qual volta aveansi a nominare oggetti, in cui il suono, il romore, o il moto avesser parte, l'imitazione per mezzo delle parole era facilissima, non avendosi che ad imitare col suono della voce il suono o romore medesimo dell' oggetto. Perciò in tutte le Lingue noi troviamo una moltitudine di parole evidentemente formate su questo principio. Il cuculo, per esempio, ed il grillo così son chiamati dal loro canto, e quando diciamo che il vento mormora, che il serpe fischia, che il bue mugge ec., l'analogia fra la parola e la cosa

significata è sensibilissima.

Nei nomi degli oggetti, che si prosentano solamente alla vista, e dove non entra romore, ne moto, molto più ne'termini esprimenti gli esseri

106 ORIGINE, E PROGRESSI DEL LINGUAGGIO intellettuali e morali, questa analogia sembra mancare. Alcuni Dotti però sono stati d'opinione, che anche in questi casi, sebbene l'analogia diventi più oscura, non sia del tutto smarrita, e che nelle parole radicali di tutte le lingue scoprir si possa qualche corrispondenza cogli oggetti per quelle significati. Rispetto agli esseri morali e intellettuali osservan essi, che i termini, con cui s'esprimono, son derivati dai nomi degli oggetti sensibili, a cui si concepiscono analoghi; e rispetto agli oggetti sensibili pertinenti alla sola vista, osservano che le loro più distintive qualità hanno certi suoni radicali atti ad esprimerli in molte lingue . La stabilità, per esempio, la fluidità, la cavità, la dolcezza, la violenza, ec. essi immaginano che sian dipinte dal suono di certe lettere o sillabe, che a queste diverse qualità degli oggetti visibili hanno qualche relazione per un'oscura somiglianza con essoloro, che gli organi della voce sono atti ad assumere. Con questo natural meccanismo essi credono, che sieno state costrutte a principio tutte le Lingue, e formate le primitive radici de' loro termini principali (r).

Per

<sup>(1)</sup> Quei che ha portato più oltre le sue specolazioni su questo soggetto è il Presidente de Brosse nel suo Trattato della formazione meccanica della Lingue. Alcune delle lettere o sillabe radicali, ch'egli suppone aver questo espressivo potere nella più parte delle lingue conosciute, sono ST per significare stabilità, FL per dinotare fluidità, CL per esprimere una dolce discesa, R un rapido moto, C cavità ec. Cent'anni prima di lui il Dottor Wallis nella sua Gramatica della lingua Inglete ha parlato di queste radici significanti, ed ha rappresentato come pregio particolare di essa lingua l'esprimere più che le altre non fanno la natura degli oggetti, cui nomina, adoperando suoni più aspri o più molli, più deboli o più forti, più oscuri o più striduli, secondo richiede l' idea che debbesi eccitare. Ei ne reca moltissimi esempi, i quali sembrano non lasciar dubbio, che le analogie de'

107

Per quella qualunque siasi parte di verità che ha questo sistema, egli appare che il Linguaggio nella sua origine non è del tutto arbitrario. Fu quistione assai agitata fra gli antichi Stoici e Platonici, utrum nomina sint natura, an impositione, deveti no best, vale a dire, se le parole sieno simboli meramente convenzionali, della cui origine non possa darsi altra ragione che il libero piacere de'primi inventori; o se v'abbia nella natura qualche principio, che abbia condotto a fissare certi nomi a certi oggetti particolari, e quei della Scuola platonica favorivano la seconda opinione (1).

Questo principio però del naturale rapporto fra le parole e gli oggetti non può applicarsi al Linguaggio che nel suo stato più semplice e primitivo; e benchè in ogni idioma alcuni avanzi se ne

di-

suoni abbiano qualche influenza su la formazione delle parole. In tutte però le specolazioni di questo genere l'immaginazione ha si largo campo, che adottare si debbono con grandissima cautela ove trattasi di formare una

general teoria. L'Autore.

(1) V. Plat. in Cratylo . Nomina , verbaque non posita fortuito, sed quadam vi & ratione natura facta esse, P. Nigidius in Grammeticis commentariis docet: Rem sane in philosophia dissertationibus celebrem . . . In eam rem multa argumenta dicit, cur videri possint verba esse naturalia potius quam arbitraria ... Vos, inquit y cum dicimus, motu quodam oris conveniente cum ipitus verbi demonstratione utimur, & labias sensim primores emovemus, ac spiritum atque animam porro versum & ad eos quibuscum sermecinamur intendimus. At contra cum dicimus nos , neque. profuso intentoque flatu vocis, neque projectis labiis pronun-ciamus, sed & spiritum, & labias intra nosmetipsos coercemus, Hoc idem fit & in eo quod dicimus tu & ego, & mibi & tibi. Nash sicuti cum annuimus, & abnuimus, motus quidam ille vel capitis, vel oculorum a natura rei, quam significat, non abborret; ita in vocibus quasi gestus quidam oris & spiritus naturalis est . Eadem ratio est in gracis quoque vocibus, quam esse in nostris animadvertimus. A. Gellius Nolles Attica lib. x, c,4.

ORIGINE, E PROGRESSI DEL LINGUAGGIO discopranó, vano sarebbe il ricercarlo in tutta la struttura d'alcuna lingua moderna. Imperocche siccome in ogni nazione cresce ogni giorno la moltitudine de termini, e il campo immenso delle linque va sempre più riempiendosi; così le parole per mille fantastici è irregolari metodi d'invenzione e di composizione largamente deviano dal primitivo carattere delle loro radici, e perdono ogni analogia o somiglianza di suono colle cose significare: În tale stato noi troviamo ora il Linguaggio: le parole, quali si usan da noi, generalmente debbono considerarsi come segni arbitrari, o d'istitu. zione, non come segni naturali delle idee. Non v'ha dubbio però, che quanto più risaliamo all' origine del Linguaggio, e' dee trovarsi partecipar maggiormente di una naturale espressione. E come originalmente non potea formarsi che per imitazione; così doveva essere nel primitivo suo stato più pittoresco: assai più povero bensì e circoscritto nella sfera de'suoi termini; ma più espressivo ne'suoni delle cose significate. Ciò può assumersi come un carattere del primo stato del Linguaggio in qualunque selvaggia popolazione.

Un altro carattere del Linguaggio nel suo primiero stato è la maniera, con cui le parole a principio furon dagli uomini proferite. Le interfezioni, o le grida appassionate furono, come ho dimostrato, i primi elementi del parlare. Gli uomini s'affaticavano di comunicar l'uno all'altro i lor sentimenti per mezzo di quelle grida e di quei gesti espressivi, che la natura loro insegnava. Dopo che incominciaronsi ad inventare i nomi degli oggetti, questa maniera di parlare per via di segni naturali non potè andare subitamente per via di segni naturali non potè andare subitamente per via de segni naturali non pote andare subitamente per via de segni naturali non pote andare subitamente per via de segni naturali non pote andare subitamente per via de segni naturali non pote andare subitamente per via de segni naturali non pote andare subitamente per via de segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via di segni naturali non pote andare subitamente per via

poca copia di vocaboli, che a quell'epoca gli uo. mini possedevano, rendea lor questi ajuti assolutamente necessari per ispiegare i loro concetti; e in quella rozzezza non avendo essi pur sempre in pronto le poche parole che conoscevano, dovean na. turalmente sforzarsi di farsi intendere col variare i toni della voce, e accompagnar questi toni coigesti più significanti. Anche a'dì nostri, quando uno tenta di parlare un linguaggio, cui non pos. segga perfettamente, ricorre a tutti questi mezzi supplementari pet rendersi più intelligibile. Lo stesso piano, secondo il quale io ho mostrato che fu il Linguaggio originalmente costrutto, cioè su la maggiore possibile analogia o somiglianza alle cose significate, dovea naturalmente condurre gli uomini a profesir le parole con maggior enfasi e forza, finchè il Linguaggio medesimo fu una spezie di pittura per mezzo de' suoni. Per tutte queste ragioni pnò stabilirsi come principio, che la pronunzia de' primi idiomi fu accompagnata da maggiore gesticolazione, e maggiori inflessioni di voce che quelle, che noi usiamo presentemente. Aveva allora il Linguaggio maggior azione, e tenea maggiormente del grido e del canto.

A questa maniera di favellare in su le prime diede origine il bisogno. Ma è da riflettere, che dopo esser cessato questo bisogno a misura che il Linguaggio in processo di tempo divenne più este. so e più copioso, l'antica maniera di favellare presso molte nazioni tuttor si mantenne; e quello che cominciò per necessità, continuò ad usarsi per ornamento. Le nazioni, il cui genio aveva maggior fuoco e vivacità, naturalmente sentironsi inclinate ad una maniera di conversare, che tanto piaceva alla loro immaginazione, perocchè un'immaginazione fervida propende sempre a metter fuori nel discorso e grande azione e grande varietà di toni. Con questo principio il Dottor Warburton

TIO ORIGINE, E PROGRESSI DEL LINGUAGGIO rende conto del tanto parlare per via di azione a che noi troviam ne' Profeti del vecchio Testamento; come quando Geremia rompe le stoviglie del vasajo alla presenza del popolo ; getta un libro nell' Eustrate; si mette catene e gioghi, porta-fuòri le masserizie della sua casa: tutte le quali cose egli crede che fosser manière d'espressione assai naturali in quell' età, in cui gli uomini erano tanto avvezzi a spiegarsi coll'azione e co' gesti. In simil modo fra i popoli dell'America Settentrionale molto usati trovaronsi certi moti e certe azio: ni per dichiarare i lor sentimenti nelle maggiori occasioni; e per via di cordicelle e di nodi e di pendagli, che si mandavano scambievolmente, così erano avvezzi a spiegar i loro pensieri, come colle parole :

Per ciò che spetta alle inflessioni della voce son queste sì naturali, che ad alcune nazioni è sembrato più facile l'esprimere diverse idee col variare il tono della pronunzia della stessa parola; che l'inventar per ciascuna idea parole diverse. Tale è la pratica segnatamente de Cinesi. Il numero de' termini nella lor lingua dicesi non esser grande (1); ma nel parlare essi varian ciascuno de loro vocaboli in cinque toni diversi; per cui fanno che lo stesso vocabolo significhi cinque diverse idee. Ciò deve alla lor favella dar molta apparenza di canto; perocche è certo, che quelle inflessioni di voce, le quali nell'infanzia del Linguaggio non erano che grida aspre e dissonanti, à misura che le lingue si vennero dirozzando cangiaronsi in suoni più dolci e più musicali; onde poi si è formata quella che chiamasi prosodia dela le lingue :

(1) Secondo alcuni il numero de'vocaboli nella lingua Cinese si riduce a trecento trenta monosillabi , 1/ Tra-Wattore.

Questa pronunzia musicale accompagnata da ges sti fu conservata assaissimo ancor da' Greci e da' Latini, senza di che non potrebbersi intendere vari passi dei Classici, che riferisconsi a' pubblici ragionamenti; o ai teatrali spettacoli degli antichi: Da varie circostanze apparisce, che la prosodia de Greci e de' Latini fu recata assai più oltre che la nostra non è, ossia ch' essi parlavano con maggiori e più forti inflessioni di voce che noi. La quantità nelle loro sillabe era assai più determinata che in alcun moderno Linguaggio, e assai più sensibile si rendeva all' orecchio . Oltre alla quantità ; ossia alla differenza delle brevi e delle lunghe. la maggior parte delle lor sillabe aveano pure gli accenti acuto, grave e circonflesso; l'uso de quali accenti noi abbiam ora perduto, ma sappiamo che determinavan la voce del parlatore ad alzarsi o ad abbassarsi: La nostra moderna pronunzia sarebbe loro sembrata una languida monotonia. La declamazione de'latini oratori, e la pronunzia de'loro attori sopra le scene accostavasi alla natura del recitativo in musica, e potea segnarsi colle note, e accompagnarsi dagl' istromenti, come molti Eruditi han pienamente dimostrato. E se ciò avveniva fra'Romani, molto più dee dirsi de' Greci, i quali si sa che erano molto più portati alla musica, e maggior attenzione poneano ai toni ed alla pronunzia in ogni pubblica recita o aringa. Quindi Aristotele nella sua Poetica considera la musica della tragedia come una delle parti più essenziali:

Lo stesso era de gesti; poiche osserviamo che i toni forti, e i gesti animati van sempre congiunti insieme. L'azione, sì degli Oratori che degli Attori, nella Grecia ed in Roma era assai più veemente di quella, a cui noi siamo accostumati :. Roscio a noi sembrerebbe un frenetico. Il gesto era di tal conseguenza sopra l'antico teatro, che v'ha ragione di credere, che in certe occasioni la

112 ORIGINE, E PROGRESSI DEL LINGUAGGIO parte che parlava, e quella che gestiva fosser divise; il che secondo le nostre idee or formerebbe una strana rappresentazione. Sappiamo pure da Cicerone, che v'ebbe una gara fra lui e Roscio, se egli fosse capace di esprimere un sentimento con maggior varietà di frasi, o Roscio con maggior varietà di gesti intelligibili e significanti. Da ultimo il gesto venne ad impossessarsi del teatro interamente; perciocche sotto gl'imperj di Augusto e di Tiberio il più gradito trattenimento del pubblico era la pantomima, che eseguivasi totalmente colla muta gesticolazione. Il popolo era commosso e intenerito da questa egualmente che dalle tragedie; e la passione pur ne divenne sì forte, che far si dovettero delle leggi per distornare i Senatori dallo studio dell'arte pantomimica. Or ben è vero, che nelle declamazioni e nelle recite teatrali il tono ed il gesto sono portati più oltre che nel comune discorso: ma è certo altresì, che la maniera de' pubblici ragionamenti in ogni paese ha sempre qualche proporzione con quella, che usasi nel conversare ordinario; e la forte è veemente maniera, ch'io ho ricordato, non avrebbe certamente potuto piacere ad una nazione, i cui toni e gesti fossero stati nel discorrere così languidi, come sono ora i nostri.

Allorche i barbari del Settentrione si sparsero sopra il Romano Impero, quelle più fredde e più ottuse genti non ritennero gli accenti, i toni ed i gesti, che il bisogno avea introdotto a principio e il costume e il calor dell' immaginazione avea poi mantenuto sì lungo tempo nel greco e nel latino parlare. Come la lingua latina perdettesi ne' loro idiomi; così il carattere del Discorso e della Pronunzia incominciò a cangiarsi per tutta l' Europa. Più non si pose la medesima attenzione alla musica del parlare, o alla pompa dell'oratoria declamazione, e dell'azion teatrale. Tanto la fa-

mi-

113

miliare conversazione, quanto le pubbliche arin ghe divenner più semplici e piane, come pur sono presentemente, senza l'entusiastica mescolanza di toni e di gesti che distinguevano le antiche nazioni. Al risorgimento delle lettere il Linguaggio era già si alterato, e le maniere del popolo si differenti, che non fu più agevole, l'intendere ciò che gli antichi hanno detto riguardo alla lor declamazione ed ai loro spettacoli. La nostra posata maniera di favellare esprime le passioni con sufficiente energia, per mover quelli, che non sono accostumati ad una maniera più veemente. Ma non v'ha dubbio che i toni più variati, e i più animati movimenti mostrano un sentire più fervivido; e perciò eziandio nelle lingue moderne la prosodia del parlare partecipa più della musica a proporzione della maggiore vivacità e sensibilità della nazione: Un Francese nel favellare varia più d'un Inglese gli accenti ed i gesti; e un Italiano assai più d'amendue. La Pronunzia musicale ed il Gesto espressivo sono a questi giorni il distintivo dell' Italia.

Dalla Pronunzia passiamo a considerare qual fosse lo Stile nelle prime età delle lingue, e a vedere di questo pure i progressi. Siccome il modo, con cui gli uomini dapprincipio proferivano le parole, e ne'loro colloqui s'intertenevano, era forte ed espressivo, avvalorando colle grida e coi gesti le lor mal espresse idee; così il linguaggio che usavano non poteva non esser pieno di figure e di metafore; poco corretto bensì, ma gagliardo e

pittoresco.

A primo aspetto talun potrebbe supporre, che quei modi d'espressione che sono detti figure, sieno un raffinamento dell'arte; che non sieno stati inventati se non dopo che il Linguaggio fu arrivato al più alto suo grado, e la Società pienamente ingentilita; e che allora soltanto sieno stamente ingentilita;

Tomo I. H te

STILE NELLE LINGUE PRIMITIVE te dagli Oratori e da' Retori immaginate: ma il fatto è tutto al contrario, e gli uomini mai nonusarono nel lor favellare tante figure, come quando appena avevano qualche parola per esprimere. i lor sentimenti. Imperocche la mancanza in primo luogo di nomi propri per ogni oggetto gli ob. bligava ad usare lo stesso nome per molti; e quindi ad esprimersi per via di similitudini, di metafore, di allusioni, e di tutte quelle altre sostituite forme di dire, che rendono il Linguaggio figurato. In secondo luogo, siccome gli oggetti, di cui favellavano più comunemente geran gli oggetti sensibili e materiali che avean dintorno; così à questi dovettero imporre i pomi assai tempo prima che inventassero i termini, per significare le disposizioni dell'animo, o alcuna spezie di morale e intellettuale idea. Perciò essendo il primo linguaggio interamente composto di vocaboli rappresentanti gli oggetti sensibili, divenne per necessità estremamente metaforico. Imperocche a significare alcun desiderio; o passione; o atto qualunque siasi della mente, non avendo espressione precisa che lor fosse propria, erano necessitati a dipingere l'interna affezione o passione coll'alludere a quegli oggetti sensibili, che avean con essa maggiore relazione, e che rendere la potessero in qualche modo visib le agli altri.

Ma non su la sola necessità che diede origine a questo Stil figurato; altre circostanze pur anche in quelle prime età vi concorsero. Nell'infanzia di tutte le Società gli uomini sono assaissimo dominati dall'immaginazione e dalle passioni. Essi vivon divisi e dispersi; non sono informati del corso ordinatio degli avvenimenti; incontrano ogni giorno oggetti nuovi e stranieri. Il timore, la sorpresa, la maraviglia, lo stupore sono le passioni più frequenti. Il loro linguaggio dee partecipar necessariamente di questo carattere del loro animo;

deb-

debbon esser inclinati all'esagerazione e all'iperbole; debbon esser portati al descrivere ogni cosa coi più forti colori e colle più veementi espressioni assai più di coloro, i quali vivono nelle colte società, ove l'immaginazione è più castigata, più temperate le passioni, e in cui una maggiore esperienza rende gli oggetti della vita più familiari. La stessa maniera, con cui i primi uomini proferivano le parole, ha già detto che grande influenza dee aver avuto sul loro Stile. Imperocche ovunque le forti esclamazioni e i toni e gesti risentiti entran molto nel favellare, l'immaginazione e sempre più escritata, è tenuta più desta e vivace, e

Questi ragionamenti son confermati da fatti indubitabili. Lo Stile di tutte le nazioni, finche si trovano nel primo rozzo periodo della Società, è ognor pieno di figure, e pittoresco al sommo grado. Un esempio decisivo ne abbiamo nelle lingue americane, le quali si sa per autentiche relazioni essere figurate all'eccesso. Gl'Irochesi e gli Illinesi conchiudono i lor trattati e le loro convenzioni con metafore più ardite, e con maggior pompa di stile di quella che noi usiamo nelle poetiche produzioni. (1)

Un

operando sopra lo Stile, più lo rinforza e rav-

(1) Così, per recare un esempio dello Stil singolare di questi popoli, allorchè le cinque nazioni del Canadà vennero cogl' Inglesi ad un Trattato di pace, si espressero per mezzo de'loro Capi nella seguente maniera:, Noi, siamo felici d'aver sepolta sotterra la rossa scure, che patante volte è stata tinta del sangue de'nostri fratelli.

Ora in questa rocca noi sotterriamo la scure, e pian, tiamo l'albero della pace. Noi piantiamo un albero, la cui cima arriverà al Sole, e i rami si stenderanno in modo; che si vedranno assai di lontano. Possa l'aumen, to suo non esser mai soffocato, nè impedito; ma ombregio gi colle sue frondi il vostro paese ed il nostro. Ren-

116 STILE NELLE LINGUE PRIMITIVE

Un altro esempio rimarchevole è lo Stile del vecchio Testamento, pieno d'allusioni agli oggetti sensibili. L'iniquità si esprime con un panno lordo e macchiato; la miseria col ber la coppa dello stupore; i vani tentativi col nutrirsi di cene. ri; la prosperità colla fiaccola del Signore splendente sul nostro capo; e così in altri innumerabili esempi. Quindi noi siam costumati di dare a questa sorta di Stile il nome di Stile orientale, credendolo proprio soltanto de' popoli orientali; mentre dallo Stile americano, e da molte altre prove chiaramente apparisce, che non è stato particolare a verun popolo o clima, ma comune a tutte le nazioni in certe epoche della Società e del Linguaggio.

Da ciò possiamo aver qualche lume su l'apparente paradosso, che la Poesia sia stata più antica della Prosa. Io avrò occasione di discutere pienamente questo articolo ove tratterò della natura

e dell'

n diamo ferme le sue radici, e stendiamole fino alle più rimote vostre Colonie. Se i Francesi verranno per , crollare quest albero, noi il conosceremo dal moto del-, le sue radici, che giungono entro alle nostre terre . , Permettaci il grande Spirito di riposare tranquillamen-, te sopra le nostre stuoje, nè più disotterrare la scure , per tagliar l'albero del pace ! Si assodi e s' induri la , terra là dove quella è sepolta. Scorra sopra di questa , terra una gran corrente per lavarne il male, evia por-,, tarlo dalla nostra veduta e rimembranza ... Il fuoco, che , arse per lungo tempo nell' Albany, ora è spento . Il ,, sanguinoso letto è lavato, asciugate sono le lagrime , dagli occhi nostri. Or noi rinnoviamo la catena dell' " amicizia. Possa ella mantenersi lucida, e pura come l' , argento, nè mai contragga veruna ruggine, e niuno mai cerchi di scioglier da quella il suo braccio ". Questi tratti sono cavati dala Storia delle cinque Nazioni Indiane scritta da Cadwallader Colden, ove consta dagli autentici documenti, ch' egli produce, che tale è il genuino loro stile. L' Autore.

e dell'origine della Poesia. Ora basta osservare, che da quanto si è detto rilevasi chiaramente, che lo Stil d'ogni Linguaggio debb'essere stato originariamente poetico, cioè fortemente colorito di quell'entusiasmo e di quelle espressioni pittoresche e metaforiche, le quali distinguono la Poesia.

A misura che il Linguaggio coll' avanzarsi cominciò a diventare più copioso, venne perdendo gradatamente quello Stil figurato, che fu il suo primo carattere. Allorche gli uomini si trovaron forniti di nomi propri e familiari per tutti gli oggetti, così sensibili, come morali, non furono più costretti ad usare tante circonlocuzioni. Lo Stile divenne più preciso, e per conseguenza più semplice. Anche, l' immaginazione a mano a mano che la Società inoltravasi, ebbe minore influenza sopra degli uomini. La veemente maniera di parlare per toni e gesti diventò meno universale. Fu più esercitato l'intelletto, e meno la fantasia. Col rendersi più esteso e frequente il conversare degli uomini, la chiarezza dello Stile, onde meglio comunicar l'uno all'altro i propri sentimenti, fu il principale oggetto della loro attenzione. I Filosofi in vece de Poeti diventarono i maestri degli uomini; e nel lor ragionare sopra i diversi argomenti introdussero quello Stil più semplice è piano, che chiamiam Prosa. Fra i Greci Ferecide di Sciro, maestro di Pitagora, si dice essere stato il primo che in questo senso abbia composto e scritto in prosa. L'antica maniera di favellare poetica e metaforica fu allora sbandita dal comun conversare, e riserbata per quelle occasioni solranto, in cui di proposito studiavasi l'ornamento.

Io ho seguita la storia del Linguaggio per alcune di quelle variazioni, a cui fu soggetto; l'ho considerato nella prima struttura e composizione delle parole, nella maniera del pronunziarle, e nello stile e carattere del parlare: mi rimane a con-

H 3

siderarlo sott'altro aspetto, riguardo all'ordine ed alla disposizione delle parole, dove troveremo, ch' ebbe luogo un progresso simile a quello che ho fin qui procurato di rischiarare.

## LEZIONE VII.

Origine, e progressi del Linguaggio, e della Scrittura.

Allorche poniam mente all'ordine, con cui le parole sono disposte in una sentenza o proposizione, troviamo assai notabile differenza fra le antiche lingue e le moderne. Una tale considerazione servirà a sviluppare vie più il genio delle Lingue, e a mostrar le cagioni di quelle alterazioni, a cui nel progresso delle Società sono sta-

te soggette.

Per meglio intendere la natura delle alterazioni. di cui ora parlo, ritorniamo a' principi del Linguaggio. Figuriamoci un Selvaggio, che vegga un frutto, il quale ecciti il suo desiderio, e che chiegga a un altro di darglielo. Supponendo che questo Selvaggio non avesse ancor l'uso della favella. e' si studierebbe di farsi intendere col fissarsi vivamente all'oggetto desiderato, e mandare al tempo stesso un qualche appassionato grido; e supponendo ch'egli avesse di già acquistato l'uso della pa. rola, la prima ch'egli farebbesi a proferire, naturalmente sarebbe il nome del bramato oggetto. Non si esprimerebbe adunque, secondo la nostra costruzione, Dammi il frutto, ma secondo la costruzione latina, Frudum da mihi. Imperocche la sua attenzione è interamente rivolta al frutto: questo per lui è stato l' idea eccitante, l' oggetto

che lo ha mosso a parlare, e conseguentemente debb'essere il primo a nominarsi. Una tale costruzione altro non è che mettere in parole il gesto, che la natura al Selvaggio ha insegnato prima ch'egli sapesse parlare; e quindi si può fissare per certo, che più facilmente quest'ordine ei seguirebbe.

Accostumati ad un diverso metodo di dispor le parole, noi chiamiamo ora quest'ordine un'inversione, e lo riguardiamo come una disposizione non naturale e forzata. Ma quantunque non sia forse il più logico, è però in un aspetto l'ordine più naturale, perchè suggerito dall'immaginazione e dal désiderio, che sempre ci spingono a nominare l'oggetto loro in primo luogo. Noi possiam quindi conchiudere a priori, che questo era l'ordine, in cui le parole più comunemente si collocavano al cominciar delle Lingue, e perciò veggiamo che in quest'ordine appunto sono esse disposte nelle Lingue più antiche, siccome nella greca e nella latina, e dicesi anche nella russa, nell'illirica, e in varie lingue americane.

Nel greco e nel latino idioma la costruzione più ordinaria è quella di metter a capo della sentenza quella parola, ch'esprime l'oggetto principal del discorso, unitamente alle sue circostanze; indi la persona o la cosa, che agisce su quell' oggetto. Così Salustio, paragonando insieme l'animo e il corpo, dice: Animi imperio, corporis servitio magis utimur; il qual ordine certamente rende la sentenza più viva e più vibrata che esponendola alla nostra maniera: "Noi facciam uso " maggiore dell'impero rispetto all'animo, e del ,, servigio rispetto al corpo". L'ordin latino soddisfa assai meglio alla rapidità dell'immaginazione, che naturalmente corre al principale oggetto; e nominatolo, metre in vista successivamente tutto il resto della sentenza. Così pure in Poesia:

H 4 J

Justum de tenacem propositi virum
Non civium ardor prava julentium,
Non vultus instantis tyranni
Mente quatit solida dec. (1).
Orazio lib. IH, Od. III.

Ogni persona di gusto dee sentire, che qui le par role sono disposte in maniera più convenevole al luogo che tengono i diversi oggetti nella fantasia, di quel che faccia la nostra Costruzione, la quale vorrebbe, che justum & tenacem propositi virum, benche sia indubitatamente l' oggetto primario,

fosse posto nell'ultimo luogo.

Ho detto, che nel greco e nel latino idioma la comune disposizione è quella di metter prima ciò che ferisce maggiormente l'immaginazione di chi parla. Non pretendo però che ciò sia senza eccezione. Qualche volta il riguardo all'armonia del periodo richiede un ordine differente, e in idiomi suscettibili di tanta musicale bellezza, e pronunziati con tanti toni e tante modulazioni, come eran quelli, l'armonia de' periodi era una cosa diligentemente studiata. Qualche volta ancora l'attenzione alla chiarezza, alla forza, o all'artificiosa sospensione del sentimento altera quest'ordine, e produce tali varietà nella Costruzione, che non è facile il ridurle ad alcun principio. Ma in generale il carattere e l'indole delle più antiche Lingue si era di dare alla collocazione delle parole

(1) L'uom di giustizia amante,
E di costanza armato
Ne'suoi decreti immobile persiste.
D'un popolo ignorante
All'ardore insensato,
Che al mal lo spinge, indomito resiste.
Resiste dei Tiranni al fiero aspetto ec.
Traduzione dell' Abate Venini.

tal libertà, che prendere si potesse quell'ordine qualunque, che più aggradisse all'immaginazione del dicitore. L'ebraica però forma qui un'eccezione; poichè, sebbene non affatto priva d'inversioni, pur le usa meno frequentemente, e più s'accosta alla nostra Costruzione che alla greca o alla latina.

Tutte le moderne Lingue d'Europa hanno adottato una Costruzione diversa dall'antica. Ne' componimenti prosaici le parole hanno per lo più un ordine fisso, che può chiamarsi ordine intellettuale. Nel primo luogo della sentenza si mette la persona, o la cosa che parla o agisce; poscia la sua azione; e in ultimo luogo l'oggetto di questa azione. Di maniera che i diversi oggetti han nella immaginazione, ma secondo l'ordine della natura e del tempo.

Un moderno Scrittore, che far volesse un ringraziamento e un elogio ad un gran personaggio, comincerebbe: "Io non posso per alcun modo , passare sotto silenzio tanta mansuetudine, tanto inusitata e inaudita clemenza, e tanta moderazione nella somma podestà di tutte le cose"; dove abbiam prima la persona che parla, io; poi ciò che essa fa, non posso passare sotto silenzio; e per ultimo l'oggetto che a ciò la move, la mansuetudine, la clemenza, la moderazione. Cicerone, da cui abbiamo tradotto queste parole, rovescia affatto un tal ordine, cominciando dall'idea che move l'animo di chi parla, e terminando col parlatore e la sua azione: Tantam mansuetudinem, tam inusitatam inauditamque clementiam, tantumque in summa potestate rerum omnium modum tacitus nullo modo praterire possum (1). La

(1) Orat. pro Marcelle.

122 CUSTRUZIONE NELLE LINGUE PRIMITIVE

La seconda Costruzione è più animata, la prima più chiara e distinta. I latini generalmente disponeano le parole secondo l'ordine, con cui le idee nascevano nella mente del dicitore: noi le disponiamo secondo l'ordine, con cui l'intelletto le regola, per essere successivamente presentate all'altrui considerazione. Laonde se la chiarezza nella comunicazione dell'idee vuolsi riguardare come uno de principali scopi del discorso, la nostra Costruzione in tal caso può dirsi effetto di un mag-

gior raffinamento nell'arte del parlare.

Nella Poesia però, dove si suppone che noi ci alziamo sopra lo stile ordinario, e parliamo il linguaggio della fantasia e della passione, la Costruzione non è così limitata, e un po' più di libertà si concede alle inversioni. Ma anche in questa una tal libertà è più ristretta che negli antichi idiomi, e varia pure moltissimo dall' una all'altra lingua. La francese è la più determinata di tutte nell'ordine delle sue parole, e ammette minori inversioni, così nella Prosa, come nella Poesia: l'inglese ne ammette di più; ma gl' Italiani son quelli, che in ciò più ritengono dell'antico carattere, sebbene a spese talvolta della chiarezza in quegli autori, che troppo si dilettano di così fatte trasposizioni.

E qui giova pur osservare, che nella struttura di quasi tutte le Lingue moderne v'ha una circostanza, la quale necessariamente limita in molta parte la loro Costruzione a una serie determinata. Mancano esse di quelle varie terminazioni, che nel greco e nel latino distinguevano i varicasi dei nomi, e che perciò indicavano in una sentenza le vicendevoli relazioni delle diverse parole, benche queste fosser disgiunte, e collocate in diverse parti della proposizione. L'effetto di questa mancanza, di cui nella seguente Lezione avrò occasione di parlar più a lungo, si è, che noi al presen-

LEZIONE VII.

te non abbiam quasi altro mezzo per indicare la stretta unione di due parole, se non quello di collocarle vicine una all'altra. I latini, per esempio, poteano con proprietà esprimersi nel seguente modo:

Extinctum Nymphæ crudeli funere Daphnim. Flebant.

Virg. Egl. IV.

perchè extindum, e Daphnim essendo amendue nel caso accusativo, mostravano che l'aggettivo e il sostantivo andavan d'accordo, sebben collocati alle due estremità del verso, e che amendue eran retti dal verbo attivo flebant, di cui il nominativo Nymphæ è apertamente il soggetto. Ma se noi traducessimo letteralmente "Estinto le Ninfe da,, crudel morte Dafni piangevano", il senso di-

verrebbe tutto intralciato ed oscuro.

Per l'uso, che in quasi tutte le antiche Lingue fu introdotto, di variare moltissimo le terminazioni de'nomi e de'verbi, e con ciò indicarne la concordanza e il reggimento, godevan esse di tanta libertà nelle trasposizioni, e poteano ordinar le parole nel modo che più aggradisse all'immaginazione o all'orecchio. Quando il Linguaggio venne ad esser cambiato da' popoli settentrionali, che occuparono il Romano Impero, questi soppressero i casi de'nomi, e molte terminazioni de'verbi con tanto maggiore facilità, quanto essi meno apprezzavano il vantaggio, che nasce da tale costruzione. Essi faceano attenzione soltanto alla chiarezza e alla copia delle espressioni; non badavano mol. to all'armonia de'suoni; e non cercavano di piacere all'immaginazione coll'artificiosa collocazione delle parole. Studiavan soltanto di esprimersi in maniera da presentare agli altri le loro idee nell'ordine più distinto e più intelligibile. E quindi è,

tat Costruzione nelle lingue primifive che le Lingue moderné, se per la troppo semplia ce disposizione delle parole posseggono minor armonia, minor bellezza, e minor forza che la greca e la latina, per l'intelligenza però sono assai

più facili e piane.

Quel che ho esposto sin qui intorno ai progressi del Linguaggio, e all' indole sua dà luogo a varie non men utili che curiose osservazioni. E' ne risulta, che il Linguaggio a principio fu povero di parole, ma imitativo e pittoresco ne' loro suo. ni, ed espressivo nella maniera di pronunziarli con toni e gesti significanti, che lo stile fu figurato e poetico, e la costruzione immaginosa e vivace; che ne'successivi cangiamenti, che il Linguaggio ha subito a misura che la società avanzavasi, l'intelletto ha guadagnato terreno sopra l'immaginazione. Il progresso del Linguaggio in questa parte assomigliasi a quel dell' età nella vita umana. L' immaginazione nella giovinezza è più fervida e vigorosa: col crescer degli anni l'immaginazion si raffredda, e l'intelletto maturasi. Per simil modo il Linguaggio avanzandosi dalla sterilità alla copia, è passato dalla vivacità all' accuratezza, dal fuoco e dall'entusiasmo alla freddezza ed alla precisione. I caratteri del primo Linguaggio, vale a dire suoni rappresentativi, toni e gesti veementi, stil figurato, costruzione inversa, tutti erano legati insieme, tutti influivano scambievolmente l'uno su l'altro, e tutti han fatto luogo gradatamente a suoni arbitrati, alla posata pronunzia, allo stil semplice, alla piana costruzione. Perciò ne'tempi moderni il Linguaggio è divenuto bensì più corretto ed accurato, ma meno animato e robusto: nell'antico suo stato era più favorevole alla Poesia e all' Eloquenza; nel presente alla ragione ed alla Filosofia.

Dall'esposizione di quanto v'era di più importante circa l'origine ed i progressi del favellare,

125

vengo ora a quei dello Scrivere, che in secondo luogo richieggono le nostre osservazioni, benche non domandino una sì piena discussione come i

precedenti.

Dopo il parlare è certamente lo Scrivere la più util arte, che si possegga dagli uomini. Nell'ordine del tempo egli è chiaro, che questa è stata posteriore. Gli uomini dapprincipio non pensarono che a comunicarsi i lor sentimenti col mezzo de'suoni che proferivano quando uno all'altro era presente; poscia immaginarono quest'altro metodo di vicendevole comunicazione anche in assenza, col presentare alla vista i segni o caratteri, che noi chiamiamo Scrittura.

I caratteri della Scrittura sono di due spezie: altri son segni delle cose, ed altri delle parole. Della prima spezie son le pitture, i geroglifici, ed i simboli usati dalle antiche nazioni: della seconda sono le lettere dell'alfabeto adoperate presentemente da tutti gli Europei. Queste due spezie di Scrittura sono tra loro essenzialmente di-

stinte.

Le pitture sono state senza dubbio il primo saggio dell' arte di Scrivere. L'imitazione è agli uomini sì naturale, che in tutte le età, e presso tutte le nazioni varj metodi si sono introdotti di copiare o disegnare la somiglianza degli oggetti sensibili. Questi metodi presto furon dagli uomini impiegati per dare altrui in distanza una qualche imperfetta contezza di quanto avveniva, o per conservare la memoria de'fatti, che amavano di rammentare. Così per significare, che un nomo aveva ucciso un altro, disegnavano la figura d'un uomo disteso a terra, e d'un altro stante sopra di lui coll'arma micidiale. Quando l'America fu scoperta, questa era la sola spezie di Scrittura conosciuta nel Messico. Per mezzo di pitture storiche dicesi che i Messicani abbian trasmesso la

memoria de'più importanti avvenimenti del loro Impero. Questi però non potean essere che ricordi assai imperfetti; e le nazioni, che non ne aveano d'altra spezie, esser doveano assai rozze e grossolane. Imperocchè le pitture non possono rappresentare che gli avvenimenti esteriori, non ne possono mostrar la connessione, nè descrivere le qualità, che non son visibili all'occhio, nè dare veruna idea delle operazioni dell'animo, nè

esprimere le parole.

Per supplire in qualche parte a questo difetto nacque in processo di tempo l'invenzione, che fu chiamata de' Caratteri geroglifici, che riguardare si debbono come il secondo passo nell'arte di Scrivere. I geroglifici consistono in certi simboli, che si adoprano a significare gli oggetti invisibili, a cagione di qualche analogia o somiglianza che si suppongono avere con questi oggetti. Così un occhio fu il simbolo dell'intelligenza; il circolo; che non ha principio ne fine, il simbolo dell'eternità. I geroglifici adunque erano un'arte di dipingere più espressiva e più estesa. Le semplici pitture delineavan soltanto la somiglianza degli oggetti esterni e visibili; i geroglifici dipingevano gli oggetti invisibili per le analogie prese dalle cose esterne.

Fra i Messicani si son trovate alcune tracce di caratteri geroglifici mescolati alle loro storiche pitture. Ma l'Egitto fu il paese, dove questa spezie di Scrittura fu più studiata, e ridotta eziandio ad arte regolare. Tutta la vantata scienza de Sacerdoti tramandavasi per geroglifici. Secondo le proprietà, che ascrivevano agli animali, o le qualità, di cui supponevano dotati i naturali oggetti, fissavan essi e gli uni e gli altri per emblemi o simboli degli oggetti morali, e nella loro Scrittura gl'impiegavano a questo fine. Così l'ingratitudine era espressa da una vipera; l'impudenza da una

mosca; la previdenza da una formica; la vittoria da un falcone; un figlio ubbidiente da una cicogna; un uomo fuggito universalmente da un'anguilla, che supponevano essere schifata da ogni altro pesce. Qualche volta insieme univano due o più di questi caratteri geroglifici; come un serpente con una testa di falco, per dinotar la Natura insieme con Dio, che ad essa presiede. Ma siccome parecchie di quelle proprietà degli oggetti, che assumevano per fondamento de lor geroglifici, erano puramente immaginarie, e le allusioni tratte da quelle eran forzate ed ambigue; e siccome l'accoppiamento di più geroglifici li rendea vie più oscuri, ed assai indistintamente esprimeva le connessioni e relazioni degli oggetti; così questa spezie di Scrittura non poteva essere che enimmatica e confusa, e troppo imperfetto mezzo riusciva a trasmettere le cognizioni di qualunque genere che si fosse.

E' stato da alcuni immaginato, che i geroglifici fossero un' invenzione de Sacerdoti egiziani per na. scondere all'occhio comune le loro dottrine, e che perciò essi gli abbiano preseriti alla Scrittura alfabetica. Ma una tale opinione dee aversi per falsa. I zeroglifici furono senza dubbio a principio adoperati per necessità, non per elezione, o astuto raffinamento; e niuno vi avrebbe pensato mai, se i caratteri alfabetici fossero stati prima conosciuti. La natura medesima di tale invenzione apertamente dimostra, che fu un de rozzi tentativi adottati nelle prime età del Mondo per migliorar alquanto, ed estendere il primo metodo di Scrittura, che consistea nella materiale rappresentazione degli oggetti visibili. Non nego, che nei tempi posteriori, quando la Scrittura alfabetica era nell'Egitto di già introdotta, e i geroglifici per conseguenza eran caduti in disuso, i Sacerdoti continuassero a valersene come di un sacro genere di ScritScrittura, divenuta ad essi particolare, e da essi impiegata per dar un'aria di mistero alla loro dottrina e religione. Ma perchè i Greci in tale stato trovarono la Scrittura geroglifica, allorchè incominciarono ad aver commercio coll' Egitto, indi è venuto, che alcuni poi confondesser quest'uso, a cui la videro applicata, colla cagione medesima,

che all'invenzione avea dato l'origine.

Come l'arte di Scrivere andò avanzandosi dalle pitture degli oggetti visibili ai geroglifici, o simboli degli oggetti invisibili; così da questi ultimi presso alcune nazioni fece passaggio a semplici segni arbitrari, stabiliti ad esprimere oggetti, con cui non aveano veruna analogia, nè somiglianza. Di tal'natura fu il metodo praticato da' Persiani. Essi facevan uso di cordicelle di diversi colori, e formando su quelle de'nodi di diverse figure e disposizioni, se ne valeano come di segni per co-

municarsi scambievolmente i loro pensieri.

Di questa natura son pute, i caratteri, di cui si servono tuttavia i Cinesi. Essi non han, come noi, le lettere dell'alfabeto esprimenti i suoni semplici, che compongono le parole. Ma ogni carattere nella loro Scrittura significa un'idea, ciascuno esprime un intero oggetto. Per conseguenza il numero di questi caratteri debb' essere infinito; dee corrispondere a tutto il numero degli oggetti o dell'idee che hanno occasione d'esprimere, che è quanto dire a tutto il numero delle parole, che usano nella loro lingua; anzi dev'essere maggiore del numero delle parole, giacche uno stesso vocabolo diversamente pronunziato presso di loro significa diverse cose. Dicesi ch'essi abbiano settanta mila di questi caratteri (1): il leggerli e scriverli a perfezione è lo studio di tutta la vita; e

<sup>(1)</sup> Alcuni li portano sino a ottanta mila. Il Trad.

ciò rendendo difficilissimo l'imparare le cose, deepresso di loro aver molto contribuito a ritardare i

progressi di tutte le scienze.

Girca l'origine de'cinesi caratteri varie sono state le opinioni. Secondo gl'indizi più verisimili la Scrittura cinese incominciò, come l'egizia, dalle pitture e dalle figure geroglifiche. Queste figure essendo state in progresso abbreviate nella lor forma per iscriverle più facilmente, e assai moltiplicate nel numero, divennero alla fine que'segni o caratteri, che ora adoperano, e che si sono sparsi in molti popoli dell'Oriente; poiche sappiamo che i Giapponesi, i Tonchinesi, e quelli della Corea, i quali parlano lingue affatto diverse dalla cinese, pur usano fra di'loro gli stessi caratteri, e in iscritto con questo mezzo fra lor s'intendono: pruova evidente, che tai caratteri al pari de'geroglifici sono segni delle cose, non delle parole.

Noi pure abbiamo in Europa un esempio di questa Scrittura. Le cifre aritmetiche 1, 2, 3, ec, che abbiamo preso dagli Arabi, sono segni precisamente della stessa natura de caratteri cinesi. Imperocche non hanno veruna dipendenza dalle parole; ma ogni cifra rappresenta un oggetto, cioè il numero, per cui è posta; e quindi allorche offresi allo sguardo è intesa egualmente da tutte le nazioni, che son tra lor convenute nell'uso di queste cifre, comunque diversi t'uno dall'altro sieno i linguaggi di queste nazioni, e diversi i nomi, che dà ciascuna nel suo tinguaggio alle ci-

fre numeriche (1).

- .CE3357

Di quanto abbiamo fin qui accennato non viba nulla che rassomigli alle nostre lettere, o che

<sup>(1)</sup> Un altro esempio sono i segni, con cui si esprimono le Costellazioni dello Zodiaco, i Pianeti, i metalli, i pesi, le misure, le monete ec. il Trad. Tomo I.

possa chiamarsi Scrittura nel senso, che ora noi applichiamo a questo termine. Tutti son segni delle cose, non delle parole; sono segni o di rappresentazione, come le pitture messicane; o di analogia, come i geroglifici egiziani; o di istituzione, come i nodi peruani; i caratteri cinesi; le cifre arabiche.

A lungo andare però si accorsero gli uomini. dell'imperfezione, ambiguità, e noja di ciascuno di questi metodi di Scrittura. Incominciarono a considerare, che usando segni, i quali non esprimessero direttamente le cose; ma le parole, con cui queste cose si nominavano, un considerabil vantaggio sarebbesi acquistato. Imperocche sebbene il numero delle parole in ogni lingua sia veramente assai grande, si avvider però, che il numero de'suoni articolati, con cui si compongono queste parole, al paragone è assai piccolo; conciossiache i medesimi suoni semplici continuamente ricorrono, e in vari modi si veggono ripetuti e combinati per formare la varietà delle parole. che si proferiscono. Pensarono quindi ad inventare de segni, non per ciascuna parola, ma per ciascuno di que suoni semplici, che si impiegano a formar le parole, e videro che insieme unendo pochi di questi segni poteano giugnere ad esprimere nella Serittura l'intera combinazione de'snoni che le parole compongono.

Il primo passo in questa nuova maniera su l'invenzione d'un alsabeto di sillabe, il quale probabilmente sia molte antiche nazioni precedette quel delle lettere, e che per quanto vien detto si ritiene ruttora in Etiopia, e in alcune contrade dell'India. Col fissare un particolar segno o carat, tere per ciascuna sillaba, i caratteri necessari ad usarsi nella Scrittura surono ridotti a numero assai minore che quello delle parole. Era nondimeno ancora troppo grande, e avrebbe renduto suttavia L E Z I O N E VII.

il leggere e lo scrivere un' arte troppo laboriosa a Ma sorse alfine un Genio felice, che analizzando i suoni dell' umana voce, e scomponendoli ne lor più semplici elementi, li ridusse a poche vocali e consonanti, e fissando a ciascuna di queste i segni, che noi chiamiam lettere, insegno agli uo mini come potessero per mezzo delle lor combinazioni mettere in iscritto le varie parole, o combinazioni di suoni, che si usano nel discorso. Col ridurla a questa semplicità fu l'arte dello Scrivere portata al suo più alto grado di perfezione; e in tale stato noi or la possediamo in tutte le

contrade dell' Europa.

Non vi sa a chi siam debitori di questa ingegnosa e sublime scoperta. Nascosto fra le tenebre della più rimota antichità; il grande Inventore è privo di quegli onori, che si tributerebbero anche al dì d'oggi alla sua memoria da tutti gli Amatori delle cognizioni è delle dottrine. I libri, che ha scritto Mose, ci palesano che tra gli Ebrei, e probabilmente fra gli Egiziani; le lettere sono state inventate innanzi all'età sua. L' universale tradizione vuole che in Grecia sieno state portate la prima volta da Cadmo fenicio, il quale, secondo Il comun sistema di cronologia, su contemporaneo a Giosuè, e secondo quello d'Isacco Newton a Davidde. Ma come non si sa che i Fenici, sieno stati inventori d'alcuna arte o scienza, sebben per mezzo del loro esteso commercio propagassero le scoperte fatte dalle altre nazioni; così la più probabile congettura rispetto all'origine dei caratteri alfabetici si e, che abbian avuto il lor nascimento in Egitto, che è il primo paese civilizzato, di cui abbiamo autentiche notizie, è che è stato fra gli antichi la gran sorgente dell'arti. Lo studio dei caratteri geroglifici avea in quel regito assat rivolta l'attenzione all'arte dello Scrivere. E' noto, che i lor geroglifici erano frammisti di simboli abbreviati, e di segni arbitrari; di che finalmente trasser l'idea di formare de'segni non per le cose soltanto, ma ancora pe'suoni. Perciò Platone nel Fedro espressamente attribuisce l'invenzione delle lettere al Teuth egizio, che si suppone essere stato l'Ermete, o il Mercurio de'Greci. Cadmo medesimo, benche passasse dalla Fenicia nella Grecia, pure da molti antichi si asserisce, che fosse originario di Tebe in Egitto. E' probabilissimo, che Mosè abbia seco portato le lettere egiziane nella terra di Canaan, e che essendo state adottate da'Fenici, i quali abitavano una parte di quel paese, le abbiano trasmesse poi nella Grecia.

L'alfabeto però portato in Grecia da Cadmo era imperfetto, e dicesi che contenesse soltanto sedici lettere: le altre furono aggiunte dopo, a misura che si scorse mancare il segno conveniente ad un tale o tal altro suono. E qui curioso è l'osservare, che le lettere da noi usate presentemente possono per la più parte ridursi circa la forma a quelle stesse di Cadmo. Il latino alfabeto, introdotto nella più gran parte delle nazioni europee, è manifestamente fondato sul greco, con poche variazioni: tutti gli Eruditi osservano, che i greci caratteri, spezialmente alla maniera, con cui formati si veggono nelle più antiche iscrizioni, hanno una notabile conformità coi caratteri ebraici o samaritani, i quali, giusta il comune consentimento, sono gli stessi che i fenici o l'alfabeto di Cadmo. Invertansi i caratteri greci da sinistra adestra, secondo la fenicia ed ebraica maniera di scrivere, e sono essi prossimamente i medesimi. Oltre la somiglianza della figura, i nomi delle leto tere alfa', beta, gamma ec., e l'ordine, con cui le lettere sono disposte ne'vari alfabeti fenicio, ebraico, greco e latino, di tanto s'accostano, che provano quasi evidentemente essere tutti in origihe derivati dalla medesima fonte. Ne è maravi. glia, che un'invenzione si utile, e nel tempo me. desimo così semplice, di buon grado sia stata accolta, e con facilità e prestezza siasi propagata in varie nazioni.

Le lettere dapprincipio si scriveano da destra a manca, cioè in un ordin contrario a quello, che ora è da noi praticato. Questa maniera di scrive. re si uso dagli Assiri, da' Fenici, dagli Arabi, dagli Ebrei; e per alcune antiche iscrizioni apparisce, che si tenne anche da Greci. Ma questi adottarono in seguito un nuovo metodo, che fu quello di scrivere le loro linee alternatamente da destra a manca, e da manca a destra, che era chiamato bous:rophedon, o scrivere alla maniera, con cui arano i buoi; della qual maniera tuttor rimangono alcuni saggi, singolarmente l'iscrizione del famoso Monumento sigeo; e fino ai tempi di Solone legislatore d'Atene questo continuò ad essere il comun modo di scrivere. Alla fine, essendoși trovato più naturale e più comodo il movimento della mano da sinistra a destra, la pratica di scrivere in questa direzione prevalse presso tutti i popoli dell' Europa.

Per lungo tempo lo Scrivere fu una spezie di scoltura. Le colonne e le tavole di pietra furono dapprima impiegate a tale oggetto; indi le piastre de' metalli più teneri, siccome il piombo. A proporzione che lo Scrivere diventò più comune, si adoperarono sostanze più leggiere e più portatili. Le soglie e le membrane di certi alberi usate su. rono in alcuni paesi, ed in altri le tavolette di legno coperte con uno strato sottile di molle cera, su cui faceasi l'impressione con uno stilo di ferro. Negli ultimi tempi le pelli degli animali convenientemente preparate e lisciate furono la materia più comune. Il nostro presente metodo di scri-

vere

vere sopra la carta è un' invenzione non più anti-

ca del xiv secolo.

Dopo il breve ragguaglio, che ho dato intorno all'origine ed a' progressi delle due grand'arti del Parlare e dello Scrivere, le quali servendo alla comunicazione scambievole de' pensieri, sono il principal fondamento d'ogni cognizione, chiuderò questo argomento col paragonare in pochi tratti il Linguaggio vocale, e il Linguaggio scritto, ossia le parole proferite all'orecchio, e le parole rappresentate alla vista; nel qual confronto troveremo da ambe le parti vari vantaggi e svantaggi, che si

compensano.

I vantaggi della Scrittura sopra al parlare son questi principalmente, che la Scrittura è un me. todo di comunicazione più esteso e più permanente. Più esteso, perche non è limitato allo stretto circolo di que'che odono le nostre parole; potendo noi per mezzo de' caratteri propagare i nostri sentimenti per tutto il Mondo, e parlare ai più rimoti popoli della terra. Più permanente, perchè le parole in questo modo conservansi fino alle età più lontane, e ci offrono i mezzi di ricordare i nostri sentimenti alla posterità, e perpetuare l'istruttiva memoria de' passati avvenimenti. La Scrittura oltre ciò fornisce a chi legge questo vantaggio sopra a chi ascolta, che avendo quegli dinanzi agli occhi i caratteri scritti, può meglio rilevare il senso dell' Autore; pud far posa, rileggere, confrontare a suo talento un passo coll'altro; laddove la voce è fuggitiva e passeggera; conviene prendere le parole al momento che son proferite, o perderle per sempre.

Ma avvegnache questi vantaggi del Linguaggio scritto sieno sì grandi, che il parlare senza di esso stato sarebbe poco valevole all'istruzione dell' uman genere, non dobbiam tuttavia 'asciar d'osservare, che il parlare ha sopra lo scrivere un'alta superiorità rispetto all'energia e alla forza. La viva voce d'un Oratore fa su l'animo assai maggiore impressione che la lettura di uno scritto. I toni della voce, gli sguardi, i gesti che accompagnano il discorso, e che lo scritto non può trasmettere, rendono quello, allorchè sono, ben maneggiati, infinitamente più chiaro e più espressivo che qualunque più accurata Scrittura. Perocche i toni, gli sguardi ed i gesti sono interpreti natura. li de' sentimenti dell'animo: essi rimovono le ambiguità, rinforzano le espressioni, operano in noi col mezzo della simpatia, che è uno de più validi istromenti della persuasione. La nostra simpatia è sempre meglio eccitata dall'udire chi parla, che dal leggere l'opere sue. Laonde sebben lo Scrivere possa meglio soddisfare all'oggetto dell' istruzione, i grandi sforzi dell'Eloquenza però eseguir si debbono per mezzo del favellare, non dello Scrivere.

## LEZIONE VIII

## Struttura del Linguaggio .

Avendo detto quanto potea bastare al nostro proposito intorno all'origine ed ai progressi del Linguaggio, passo ora a trattare della Struttura di quello, ossia della Grammatica generale. La Struttura del Linguaggio è sommamente artificio sa, e poche Scienze vi sono, le quali in sè contengano una più profonda e sottil metafisica che la Grammatica. Da Pensatori superficiali, verrà ella forse sprezzata, siccome spettante a que primi rudimenti, che ripetuti ci sono con tanta noja

negli anni più teneri. Ma quanto allora ci fu insegnato prima che ne potessimo intendere i principi, potrà pascolare abbondevolmente i nostri studi in età più matura; e all'ignoranza appunto di que' principi attribuir si dee gran parte di que'difetti sostanziali, che appajono nelle Scritture di molti.

Io non mi propongo però di dar qui un compiuto sistema di Grammatica generale, perocche la minuta discussione delle particolarità del Linguaggio ci porterebbe troppo lontano dagli altri oggetti, che in questo corso di Lezioni domandano la nostra attenzione. Offrirò solamente una generale veduta de primari principi, su cui il Lin-

guaggio è fondato.

La prima cosa a doversi considerare e la divisione delle varie parti del Discorso. Le parti essenziali di questo son le medesime in tutte le lingue. In ognuna trovar si debbono delle parole, che esprimano i nomi degli oggetti, e accennino il subbietto del Discorso; altre che dinotino le qualità degli oggetti, e dichiarino ciò che intorno ad essi affermiamo; ed altre finalmente, che indichino le loro connessioni e relazioni. Quindi i Sostantivi, i Pronomi, gli Aggettivi, i Verbi, le Preposizioni, e le Congiunzioni trovar si debbono in ogni lingua.

La più semplice e più generale divisione de vocaboli, che il Discorso compongono, è quella di distinguerli in Sostantivi, Attributivi e Connessivi (1). Sostantivi son tutti quelli, che esprimono

ata la ni

<sup>(1)</sup> Quintiliano c'informa, che questa è stata la più antica divisione: Tum videbit quot & qua sunt partes orationis. Quanquam de numero parum convent: Veteres enien, quorum fuerunt Aristoteles aique Theodicles, verba modo, & nomina, & convinctiones tradicerant. Videlicet quad in verbis vim sermonis; in nominibus materiam (quita alterum est quod loquimur, alterum de quo loquimur); in

i nomi degli oggetti: Attributivi, tutti quelli che ne esprimono gli attributi, le proprietà, o le azioni: Connessivi, tutti quelli che esprimono le connessioni, le relazioni e le dipendenze, che hanno fra loro scambievolmente. La comune divisione del Discorso in otto parti , Nomi ; Pronomi , Verbi , Participi , Avverbi , Preposizioni , Congiunzioni e Interjezioni, non è molto logica, come facilmente può dimostrarsi; perciocche comprende sotto il termine generale de' Nomi così i Sostantivi, come gli Aggettivi, che sono parti del Discorso essenzialmente distinte; laddove forma una parte separata de' Partecipi, i quali non sono che aggettivi verbali (1). Ma siccome questi termini sono quelli, a cui le nostre orecchie si trovano più accostumate, e dall'altro canto una logica esatta divisione non è al proposito nostro dimolta importanza; così sarà meglio far uso di questi termini conosciuti che fabbricarne di nuovi.

Noi siamo naturalmente condotti a incomincia-

convinctionibus autem complexum corum judicarunt; quas conjunctiones a plerisque dici scio; sed hæc videtur ex ourdeones magis frepria translatio. Paullatim a Philosophis, ac maxime a Stoicis auclus est numerus; ac primum conwindtionibus articuli adjecti; post prapositiones; nominibus appellatio, deinde pronomen; deinde mistum verbo participium; ipsis verbis adverbia. De Instit. lib. I, cap. 4.

(3) I pronomi eziandio per la più parte o son veri nomi sostantivi, come io, iu, noi, voi, che esprimono la persona o le persone che parlano, o à cui si parla; o sono aggettivi, come questo, cotesto, quello, il quale ec. che servono a determinare l'oggetto, al nome di cui si premettono; come quest' uomo, cotelt' uomo, quell' uomo. il qual nomo. Veri pronomi nella nostra lingua non sono che egli, questi, quegli, cortai, cotestui, colui, che, e pochi altri , i quali stan realmente nel discorso in luogo de' nomi, facendo le loro veci, nè mai co' nomi medesimi possono accompagnarsi; non dicendosi egli uomo;

re dalla considerazione de' Nomi sostantivi, che sono il fondamento d'ogni Grammatica, e deb. bonsi riguardare come le più antiche parti del Discorso. Imperocche appena gli uomini ebbero oltrepassato le interjezioni, o grida delle passioni, e incominciato a comunicare fra loro per mezzo della favella, furono necessitati per prima cosa ad assegnare i nomi agli oggetti che avean dintorno; il che nel linguaggio grammaticale è detto l'invenzione de' Nomi sostantivi (1). E qui sul hel principio

(1) Io non pretendo già d'asserire, che presso a tutte le nazioni i primi termini, che furono inventati, fosse-ro semplici e regolari nomi sostantivi. Non v'ha cosa più malagevole che l'accertare i precisi passi, con cui gli uomini si sono avanzati nella formazione delle lingue. I nomi degli oggetti debbono certamente esser nati ne' pfimi principi del parlare. Ma è probabile, come ha di-mostrato il dotto Autore del Trattato su l'origine e progressi del Linguaggio (On the origin and progress of Language) vol. I, pag. 371, 395, che presso a molte selvagge Tribù alcuni de' primi suoni articolati, che si formarono, dinotassero un'intiera sentenza piuttosto che il nome di un oggetto particolare, esibendo qualche avviso, o esprimendo qualche desiderio o timore confacente alle circostanze, in cui quella Tribù si trovava o relativo agli affari, di che più frequentemente occorreva di favellare; come viene il lione, il fiume si genfia ec. E' probabile eziandio che molte delle prime loro parole non fossero semplici nomi sostantivi, ma sostantivi accompagnati da alcuno di quegli attributi, in compagnia de' quali erano più assuefatti a riscontrarli; come grand'orso, piccola capanna, ferita di scure ec. Di tutte queste cese l'Autore produce parecchi esempi tratti dalle lingue Americane; ed è certamente conforme al natural corso delle operazioni dell'umana mente il cominciare dalle particolarità più ovvie al senso, e da questo procedere alle espressioni più generali. Egli osserva parimente, che le parole di queste lingue primitive son ben lontane dall' essere, come potremmo supporle, aspre e corte, e intralciate di consenanti; anzi per la più parte son lunghe e piene di vocali. Questa è conseguenza dell'essere state,

cipio una curiosa osservazione ci si presenta. Gli oggetti individui sono infiniti di numero. Un Sel. vaggio, ovunque guardasse, mirava foreste ed alberi per ogni parte. Il dare un nome distinto a ciascuno di questi alberi sarebbe stato impresa non mai più finita ed impraticabile. Sua prima cura pertanto si fu il dare un nome a quell'albero particolare, il cui frutto avea ristorato la sua fame, o la cui ombra l'avea difeso dal Sole. Ma osservando', che quantunque gli altri alberi fosser da quello distinti per le peculiari qualità della grandezza o della forma, pur convenivano, e assomigliavansi per certe comuni qualità, come il sorgere dalla radice, e portar rami e foglie, formò nella sua mente una generale idea di queste comu ni qualità, e collocando tutti gli oggetti, che le possedevano, nella medesima classe, a tutta questa classe diede il nome di albero. Una più lunga esperienza gl'insegnò poi a soddividere questo genere nelle varie spezie, di querce, pini, frassini, ec., secondo che le sue osservazioni stendevansi alle qualità più particolari, in cui questi alberi convengono, o disconvengono.

Nel favellare però ei seguitò tuttavia ad usare soli termini generali; poiche la quercia, il pino, il frassino eran anch'essi nomi di un'intera classe d'oggetti, ognuna delle quali inchiudeva un immenso numero di individui. Quindi appare, che sebbene la formazione delle idee astratte e generali suppongasi una difficile operazione della mente, tali idee però debbon essere entrate nella stessa prima formazione del Linguaggio. Imperocche

se

quelle parole formate sopra i suoni naturali, che la voce proferisce più facilmente, quando hanno poche articolazioni (le quali consistono appunto nelle consonati); e ciò egli mostra verificarsì realmente nella maggier parte delle lingue barbare da noi cooosciute. L' Autore.

se eccettuiamo soltanto i Nomi propri: come Cta sare, Giovanni, Pietro, tutti gli altri Nomi sostantivi, che si usano nel Discorso, son nomi non di oggetti individui, ma di estesissime classi d'oggetti; come uomo, lione, casa, fiume ce. Non dob. biamo però immaginare, che questa invenzione de' termini generali ed astratti richiegga molto esercizio di metafisica sottigliezza; conciossiache per qualunque via la mente in ciò proceda, egli è certo che quando gli uomini hanno una volta os servato delle somiglianze fra gli oggetti, sono naturalmente inclinati a chiamar con un nome comune tutti quelli che si rassembrano, e conseguentemente a classificarli sotto una medesima spezie. Noi possiamo osservare ciò praticarsi tut+ todi da' fanciulli ne' primi lor tentativi per apprendere a favellare. Selection of the select

Ma giunto il Linguaggio a questo segno non presentava ancor degli oggetti che una imperfetta indicazione; imperocche allor quando un ricordava all'altro qualche Nome sostantivo, come uomo, lione, o albero, come mai potca conoscersi qual uomo, qual lione, o qual albero egli intendesse fra i molti compresi sotto al medesimo nome? Qui occorre un assai curiosa osservazione sul mezzo di specificare gli oggetti individui per via di quella parte del Discorso, che chiamasi Articolo.

La forza dell' Articolo consiste nel determinare, e separare per così dire dalla massa comune l'individuo, di cui intendiamo parlare. Noi abbiamo due Articoli, uno, e il: uno è più generale e indefinito; il più definito e speciale. Uno indica semplicemente un individuo di qualche spezie o sconosciuto o indeterminato; come un lione, un re. Il, che più propriamente possiede la forza dell' Articolo, accerta un individuo noto o determinato di questa specie; come il lione, il re.

Gli Articoli sono parole di molto uso nel fa-

LEZIONE VIII.

vellare. In alcune lingue però non si trovano. I Greci hanno soltanto l'Articolo o', n', 70, che corrisponde al nostro Articolo definito il, la, lo. Non han vocabolo corrispondente al nostro uno; ma vi suppliscono col tralasciare l'Articolo: così Basisignifica un re, Barineis, il re. I non hanno Articolo; ma in suo luogo impiegano i pronomi bie, ille, iste, per indicare gli oggetti, che han bisogno di distinguere. Noster sermo, dice Quintiliano, Articulos non desiderat, ideoque in alias partes orationis sparguntur (1). Questo per altro a me sembra un difetto del latino idioma; conciossiache gli Articoli alla chiarezza e precisio-

ne del Discorso di molto contribuiscano.

A rischiaramento di ciò si osservi la differenza di senso che passa fra le seguenti espressioni, tutta dipendente dal diverso impiego degli Articoli: Il figlio di un re, il figlio del re, un figlio del re . Ognuna di queste frasi ha un senso affatto diverso, che non è d'uopo spiegare; poiche ciascuno l'intende al solo udirle. Al contrario in latino filius regis è affatto indeterminato; e per dichiarar in quale di que' tre sensi debba essere inteso, conviene usare una circonlocuzione di molte parole. Allo stesso modo: Sei tu un re? Sei tu il re? sono domande di un valore affatto distinto, le quali in vece restano insieme tutte confuse nella latina frase : Esne tu rex? Queste osservazioni dimostrano la forza e l'importanza degli Articoli, e fanno vedere un vantaggio, che han le lingue moderne sopra alla latina.

I Nomi sostantivi, oltre a questa qualità d'essere determinati dall' Articolo, hanno tre altre affezioni, che meritan d'essere considerate; e sono

il Numero, il Genere, ed il Caso.

<sup>(1) &</sup>quot; La nostra lingua non abbisogna d'articoli, e vi » si supplisce colle altre parti del discorso".

NUMERI

Il Numero serve a distinguere se l'oggetto ; di cui si parla è un solo, o se son più della medesima spezie : distinzione, che trovasi in tutte le lingue, e che dee pur essere stata coetanea alla stessa infanzia del Linguaggio; perciocche poche cose debbono gli uomini aver avuto più frequente occasione d'esprimere che la differenza fra l'uno è il più. Per indicarla con maggiore facilità, in tutte le lingue è stata contrassegnata con qualche variazione fatta allo stesso Nome sostantivo; come casa e case, campo e campi. Nell'ebraico, nel greco, è in alcuni altri idiomi troviamo non solas mente il Numero plurale; ma anche il duale, l' origine di cui viene probabilmente da questo, che non erasi in que' primi tempi ancor pensato ad inventare gli aggettivi numerali; e l' uno; il due; ed il più erano allora le principali distinzioni numeriche, di cui gli uomini facesser uso.

Il Genere è un'affezione del Nome sostantivo che richiede una discussione un po'più lunga . Essendo quello foridato sopra alla distinzione de' due sessi, è chiaro, che non può aver luogo propriamente fuorche negli esseri animati, i quali ammettendo distinzione di maschio e di femmina; possono giustaniente nel Genere maschile e femminile distribuirsi. Tutti gli altri Nomi sostantivi dovrebbono appartenere a quello che i Grammatici chiamano Genere neutro, e che inchiude la negazione di ambi i sessi. Ma un non so che di singolare nella struttura del Linguaggio rispetto a questa distribuzione si è introdotto. Imperocche in molte lingue non solo i nomi degli animali; ma anche quelli degli oggetti inanimati si son di visi ne' vari Generi maschile e femminile: così nel latino gladius, spada, è maschile; sagitta; saetta, è femminile: nè questa distinzione di Gehere negli oggetti inanimati sembra essere proceduta da altro che dall'accidentale struttura delle lingue

inque medesime, in cui ad un certo Genere si son volute riportare le parole di una certa termi, nazione. Nel greco e nel latino però non tuttigli oggetti inanimati sono divisi in maschili e femminili; ma parecchi son pure classificati nel Genere neutro, dove tutti dovrebbon esser riposti; come templum, il tempio; sedile, il reggio.

Dal greco e dal latino in questa parte differis. cono l'italiano e il francese, ne' quali idiomi, comunque sia ciò avvenuto, il Genere neutro è affatto ignoto, e i nomi son tutti posti nell'ordin medesimo degli animali, e distribuiti senza ecce-

zione in maschili e femminili.

Nella lingua inglese al contrario tutti i sostantivi, che non son nomi d'animali, appartengono al Genere neutro: He, egli; she, ella; it, ciò, sono i segni de' tre Generi, e gl'Inglesi usano sempre it parlando di oggetti, che non han sesso, o dove il sesso non è conosciuto. L'inglese è forse al Mondo il solo Linguaggio (eccetto il cinese che dicesi con esso in ciò convenire), dove la distinzione de' Generi sia propriamente e filosoficamente applicata all'uso delle parole, e limitata unicamente; come debb'essere, a indicare la reale distinzione del maschio e della femmina:

Un'altra notabile particolarità de' Nomi sostantivi si è quella, che nello stile grammaticale è dettà Declinazione per Casi. A ben intendere ciò che il Caso significa è necessatio osservare, che dopo aver gli uomini dati i nomi agli oggetti, e averli determinati cogli articoli, e distinti per Numeri è Generi, trovarono il loro Linguaggio tuttavia imperfetto, finche divisato non ebbero qualche metodo per esprimere le relazioni, che questi oggetti avevano l'uno coll'altro. Di poco uso era per essi l'avere i nomi di uomo, lione, albero, fiume senza potere al tempo stesso indicare come si statuno questi l'uno rispetto all'altro, ne avvicinazione

245

Or rispetto all'antichità de' Casi, sebbene a prima vista sembrin essi costituire un metodo d'esprimere le relazioni più artificioso dell'altro, nondimeno vi sono forti ragioni di credere, che questo sia stato il primo metodo praticato dagli uomini : E certamente noi troviamo, che le Declinazioni ed i Casi si usano nella maggior parte di quelle che chiamansi lingue madri, o lingue originali: E un'assai naturale e soddisfacente ragione può darsi perchè quest'uso debba per tempo essere stato introdotto. Le relazioni, qualor si considerin per sè stesse, e separate dal loro oggetto, sono le idee più astratte e più metafisiche, che mai abbian gli uomini occasion di formare. Sarebbe di molta briga a chiunque, come osserva acconciamente un Autore su questo proposito, il rendere un preciso conto di ciò che intendesi per le voci de e da considerate di per sè sole, e spiegare tutto ciò che in quelle si può racchiudere. Per la qual cosa i primi rozzi inventori del Linguaggio troppo dovean esser lontani dall'arrivare a questi termini generali. In vece di considerare alcuna relazione in astratto, e determinare per quella un segno distinto, più facilmente potean eglino concepirla unita all'oggetto particolare, ed esprimere il concetto loro col variare il nome dell'oggetto medesimo in diversi Casi: hominis, di un uomo; homini, ad un uomo; homine, da un nomo ec.

Ma sebben questo metodo sia stato probabilmente il solo, che gli uomini adottarono a principio per dinotar le relazioni, con tutto ciò in progresso di tempo essendosi osservate varie altre relazioni, oltre a quelle, che sono significate dai Casi, e divenendo gli uomini vie più capaci di rice
generali e metafisiche, furono gradatamente inventati per esprimere le altre relazioni, che occorrevano, de separati segni formanti quella parte del
discorso, che chiamasi Preposizione. Queste una
Tomo I. Volta

volta introdotte si trovarono acconce a supplire il luogo de' Casi col prefiggerle alla primitiva terminazione del nome. Del che è avvenuto, che essendosi le nazioni fra lor mescolate per le emigrazioni e le conquiste, ed obbligate trovandosi ad adottare le lingue l'una dell'altra, a poco a poco le Preposizioni soppressero l'uso delle declinazioni e de' Casi. Quando la lingua italiana, per modo d'esempio, nacque dalla latina, si trovò dalle gotiche genti più facile e più semplice l'adattare a poche Preposizioni il Nominativo di ciascun nome, e dire di Roma, a Roma, da Roma, che mettere a memoria tutta la varietà delle terminazioni Rome, Romam, Roma ec. Con questo progresso noi possiamo naturalmente spiegare come i nomi delle lingue moderne sian privi di declinazioni: progresso, che è stato pienamente illustrato dal Dottor Adamo Smith nella sua ingegnosa Disserrazione su la formazione delle Lingue.

Rispetto all'altra quistione, quale dei due metodi sia da preferirsi, noi troveremo de' vantaggi e degli svantaggi, che si contrappesano da ambele parti. Non v'ha dubbio, che colla abolizione de' Casi noi abbiam renduta più semplice la struttura delle moderne lingue. Noi l'abbiam sgombrata di tutto l'impaccio, che nasceva dalle diverse forme delle declinazioni, che presso i Latini non eran meno di cinque, e da tutte le irregolarità di queste varie Declinazioni. Abbiam renduto con ciò le nostre lingue più facili ad apprendersi, e meno soggette alla perplessità delle regole. Ma sebbene la semplicità e facilità d'una lin. qua sia un grande e stimabil vantaggio, con tutto ciò vi son pure nel moderno merodo tali svan. taggi, che sul totale lasciano la bilancia sospesa, e la fanno piegar piuttosto a favor dell'antico.

Perciocche in primo luogo col nostro costante uso delle Preposizioni ad esprimere le relazioni

LEZIONE VIII.

delle cose abbiam riempiuto il Linguaggio d'un' infinità di piccole particelle, che ricorrono ogni momento; e quanto ingombrano il discorso, altrettanto ne snervan la forza col renderlo più prolisso. In secondo luogo abbiamo renduto il suono delle moderne lingue assai meno aggradevole all' orecchio, privandole di quella varietà e dolcezza, che nasceva nelle lingue latina e greca dalla lunghezza delle parole, e dal cambiamento delle terminazioni. Ma il più rilevante svantaggio egli è in terzo luogo, che per l'abolizione de' Casì, e per una simile alterazione nella Conjugazione de' Verbi, di cui parlerò nella seguente Lezione, ci siam privati di quella libertà di trasposizione nel-1' ordine delle parole, che godevano le antiche

lingue.

In queste, come ho osservato più sopra, le diverse terminazioni prodotte dalle Declinazioni e Conjugazioni indicavano le relazioni, che avean tra loro le diverse voci, senza dover mettere le voci correlative l'una vicino all'altra: soffrivan quindi, che si potessero senza ambiguità collocare in qualunque ordine, che dar potesse più enfasi al sentimento, e più armonia al discorso. Ma or non avendo più alcun di questi segni delle relazioni incorporato colle parole, non abbiamo più altro mezzo di indicare quali parole sieno tra loro nel senso più strettamente connessé che il collocarle nel periodo l'una all'altra vicine. Per tal maniéra il complesso d'una sentenza viene esposto in tanti separati membri, e fatto per così dire a brani. Laddove la struttura delle greche e latine sentenze pel governo de' loro Nomi e de' Verbi presentava il senso in tutte le sue parti così intessuto e connesso, che lo facea rilevar tutto insieme e d'un sol pezzo. Le parole finali accertavano per se sole in un periodo le relazioni d'un membro all' altro; e tutto quello, che doveva esser connesso

col

colla nostra mente, appariva connesso nell'espressione. Quindi maggior brevità, maggior vivacità, maggior forza. Al contrario quella salmeria di particelle, come un ingegnoso Autore acconciamente la nomina, che noi siamo costretti a portar sempre con noi, imbarazza lo stile, e indebolisce il sentimento: (1).

I Pronomi son quella classe di parole, che più da vicino si riferiscono a' Nomi sostantivi, essendo, come esprime la loro appellazione, sostituti de' Nomi. Io, tu, egli, ella, cià non son altro che un'abbreviata maniera di nominare noi stessi, e le persone o gli oggetti, con cui parliamo, o a cui abbiamo frequentemente occasione di alludere nel discorso. Perciò son essi, come i Nomi sostantivi, soggetti alle medesime modificazioni di Ge-

(1), Le varie terminazioni dello stesso vocabolo, sia , verbo o nome, si concepiscono sempre più intimamen-, te connesse col termine, cui servono a modificare, ,, che le particelle addizionali, staccate, e per sè mede-, sime insignificanti, che noi siamo costretti d'annette re alle parole significanti. Il nostro metodo pon quasi in egual prospetto le une e le altre, facendo che le , parti significanti e insignificanti sieno egualmente in , veduta; anzi le prime restan talvolta affogate dalle seconde. Per la qual cosa le nostre lingue moderne pos-, sono a questo riguardo paragonarsi all'arte del Legna-" iuolo nel suo più rozzo stato, quando le commessure ,, de' materiali impiegati dall'artefice non poteano ese-, guirsi che per mezzo degli esterni e grossolani istromenti, , caviglie, chiodi, uncini. Le antiche lingue somiglia-, no alla medesima arte nel suo perfetto stato dopo la , invenzione delle giunture a coda di rondine, delle , scanalature, degl' incastri, ove le principali connessio-, ni si eseguiscono coll'accomodare convenevolmente le , estremità de' pezzi, che son da unirsi; col qual mez-,, zo l'unione delle parti divien più stretta al tempo ,, stesso che appena si scorge onde sia formata?' . The Philosophy of Rhetoric by Dr. Campbell, vol. II, pag. 412,

249

nere, Numero, e Caso. Solamente rispetto al Genere osserviamo, che i Pronomi della prima e seconda persona non sembrano avere niuna distinzione in niuna lingua, per la chiara ragione, che, siccome sempre si riferiscono a persone, che son presenti l'una all'altra allorche parlano, il loro sesso è noto scambievolmente, e non ha bisogno d'essere contrassegnato dal Pronome maschile o femminile : All' incontro, siccome la 'terza persona può essere assente o ignota, la distinzione di Genere diviene allor necessaria, ed ha perciò i distinti Generi egli, ella, ciò. Rispetto ai Casi, anche quelle lingue, che gli han soppressi nei Nomi sostantivi, in molta parte li ritengono ne' Pronomi, per esprimerne più prontamente le relazioni essendo i Pronomi parole, che sì frequentemente occorrono nel favellare (i).

Nella prima infanzia del Linguaggio è probabile, che in Tuogo di questi Pronomi si indicasse l'oggetto quand'era presente, è si nominasse quand'era assente. Perciocchè non può credersi che i Pronomi sieno stati inventati fino dal bel principio, essendo parole di tanto particolare e artificiale natura 310, tu', egli, ciò non son nomi di alcun oggetto particolare, ma sono si generali, che possono applicarsi a qualunque persona, e a qualunque cosa posta in certe circostanze. Ciò è il termine più generale che concepire si possa, potendo stare in luogo di qualunque cosa dell'Universo, di cui si parli: Al tempo stesso questi Pronomi hanno la qualità, che nelle circostanze, in

<sup>(</sup>i) Nei nomi personali io e su corrispondono al nominativo; mi e ti al dativo e all'accusativo; me e se all'accusativo; noi e voi posson essere nominativi e accusativi. Il pronome egli è nominative al dativo ha gli, lui; o a lui; all'accusativo il, lo, o lui ec. Il Traduttore.

cui s'adoprano, dinotan sempre un preciso individuo, cui determinano e specificano allo stesso modo che sa l'Articolo. Intantochè i Pronomi so. no al medesimo tempo i più generali e più particolari termini di una lingua, sono poi comunemente in tutte le lingue i più irregolari, e di maggior impaccio a chi le apprende, essendo vocaboli di frequentissimo uso, e perciò soggetti a grandissime varietà.

Gli Aggettivi, o termini di qualità come grande, piccolo, nero, bianco, nostro, vostro, sono i più semplici di tutta quella classe che chiamasi attributiva. Trovansi in tutte le lingue, e in tutte debbon essere stati assai per tempo inventati; con, ciossiachè gli oggetti non si sarebbon potuti distinguere l'un dall'altro, ne alcun discorso intorno ad essi formare, finche non si fossero dati i nomi

alle diverse lor qualità.

5 3 Str Strains Io ho non intorno agli Aggettivi niuna cosa ad osservare, se non la singolarità che hanno nel greco e nel latino, d'essere stata loro applicata la medesima forma de' Nomi sostantivi, essendo, come questi, declinati per casi, e soggetti alle medesime distinzioni di numero e di genere. Dal che è avvenuto, che i Grammatici gli han posti nella medesima classe de' Nomi, dividendo questi in Sostantivi e Aggettivi; il che hanno fatto mirando piuttosto alla loro esterna forma che all'intrinseca forza e natura. Imperocchè gli Aggettivi, o termini di qualità, non ha certamente per lor natura la menoma somiglianza co' Nomi sostantivi, non esprimendo mai cosa alcuna che possa sussistere per sè medesima, che è pur la vera essenza del nome sostantivo. Son essi piuttosto analoghi ai verbi, i quali esprimono al par di loro l'attributo di qualche sostanza.

Può sembrare a primo aspetto alquanto strano, che gli Aggettivi in quelle antiche lingue assumes-

sero così la forma de Sostantivi ? Poiche ne il numero, nè il genere, nè i casi, nè le relazioni in senso proprio, hanno punto che fare colle mere qualità, come buono o grande, tenero o duro; e nondimeno bonus, magnus, tener e durus hanno il lor singolare e plurale, il lor maschile e femminile, e i loro casi, come i nomi di qualunque sostanza. Ma la ragione può trarsene dal genio di quelle lingue. Esse schifavano di considerare le qualità separatamente e in astratto; ne faceano una parte o appendice della sostanza, alla quale appartenevano; faceano che l' Aggettivo dipendes. se interamente dal suo sostantivo; e lo assomigliasse nel numero, nel genere e nel caso, accioca chè amendue si unissero più intimamente, e fosser congiunti nella forma dell'espressione, come lo erano nella natura della cosa (1). Anche la libertà delle trasposizioni, che queste lingue ammettevano, richiedea che un tal metodo si seguisse. Imperocche consentendo che in una proposizione le parole correlative fossero collocate in distanza l'una dall' altra, era necessario che il rapporto degli Aggettivi co' Sostantivi fosse indicato dalla somiglianza di forma e di terminazione, la quale indicasse, come dicono i Grammarici, la lor concordanza. Allorche io dico Leggiadra moglie di forte marito, la collocazione delle parole è quella che previene ogni ambiguità. Ma quando i Latini diceano Formosa foriis viri uxor, l'accordo in genere, numero e caso dell' Aggettivo formosa, che è

<sup>(1)</sup> La concordanza degli Aggettivi co' Sostantivi in genere e numero s'è ritenuta ancor da uoi per la stessa ragione. La lingua inglese è in ciò diversa dalle altre lingue; perocchè i suoi Aggettivi sono invariabili; e good, per esempio, vale egualmente per buono e buona, buoni e buone. Il Traduttore.

la prima parola, col sostantivo uxor, che è l'ultima, era quello che serviva a spiegarne la relazzione ed il senso.

## LEZIONE IX

Continuazione su la struttura del Linguaggio.

Di tutte le parole, che chiamansi attributive, anzi pure di tutte le parti del Discorso la più complessa è il Verbo. In questo principalmente è dove si scopre la più profonda e sottil metafisica del Linguaggio, intantochè nell'esaminare la natura e le diverse variazioni del Verbo luogo sarebbevi ad assai ampie discussioni. Ma siccome io so, che queste discussioni grammaticali quando sono portate tropp'oltre divengono intralciate edoscure; così non mi tratterro su questa materia

più di quello che sarà necessario.

Il Verbo è della stessa natura dell'aggettivo, in quanto esprime del pari un attributo, od una proprietà di qualche cosa o persona. Ma fa poi assai più; conciossiache in ogni Verbo tre cose unitamente racchiudansi: l'attributo di qualche sostantivo, l'affermazione di questo attributo, ed il tempo. Così quando io dico Il sole risplende, il participio risplendente inchiuso nel Verbo indica l'attributo ascritto al Sole, e insieme da me si afferma, che questo attributo al Sole appartiene, e che gli appartiene nel tempo presente. Il participio risplendente non è altro che un aggettivo, il qual dinota attributo o proprietà, ed esprime anche il tempo; ma non porta seco affermazione. L'indefinito risplendere, che può chiamarsi il nome del Verbo, non porta ne tempo, ne affermazione,

253

ma esprime semplicemente quell'attributo, azione, o stato delle cose, che debb'essere il soggetto degli altri modi e tempi. Quindi l'indefinito è sovente analogo al nome sostantivo; e come tale: spesse volte si costruisce, come Scire tuum nibil est. = Il tuo sapere è un nulla. = Dulce et decorum-est pro patria mori. = Cosa dolce e gloriosa è il morir per la patria = . Siccome perd in tutti gli altri modi e tempi l'affermazione ha sempre: luogo, ed è loro essenziale, come Il Sole splende; splendeva, splendette, splenderà ec; così pare, che l'affermazione sia quella, la quale principalmente distingue il Verbo dalle altre parti del discorso, e gli dà la principal forza. Di qui è, che non vi può esser sentenza o proposizione compiuta senza un Verbo o espresso o implicito. Perciocche ogni volta che noi parliamo, intendiamo sempre di asserire, che qualche cosa è o non è, e la parola, che esprime questa asserzione, è un Verbo; anziappunto dall' eccellenza che perciò questa parte del discorso acquista sopra le altre, ha avuto il nome di Verbo, o parola per eccellenza:

L'importanza e necessità de' Verbi fa giustamente supporre, che sieno stati contemporanei a'
primi tentativi degli uomini per la formazione delle lingue; sebben certamente debba essere stata opera di lungo tempo il portarli a quella accurata
e complessa forma che or posseggono. Sembra assai probabile; come il Dottore Smith ha accennato, che i Verbi radicali e primitivi sieno stati
quelli che i Grammatici chiamano impersonali;
come, piove, tuona, lampeggia", essendo questa la più semplice forma del Verbo, siccome
quella che afferma puramente l'esistenza di un'avvenimento o d'una cosa. Dopo l'invenzione de'
pronomi questi Verbi gradatamente divennero personali, e diramaronsi per tutte le varietà de' tem-

pi e de' modi.

I tempi de' Verbi furono inventati per esprimere le varie distinzioni del tempo. Io parlerò di mesti un po' più estesamente per dimostrare l'ammirabile sagacità, con cui il linguaggio è stato costrutto. Comunemente non si suole portare che alle tre principali distinzioni del tempo, passato, presente, e futuro. Ma il linguaggio procede con molto maggior sottigliezza. E' sminuzza il tempo ne' suoi diversi momenti; lo considera come non mai fermo, ma sempre in moto; considera le cose passate come più o meno compiute, e le future, come più o meno lontanes di che viene nella più parte delle lingue la grande varietà de' tempi.

Ed infatti ben pud il presente riguardarsi come un punto indivisibile: " lo scrivo, o sono scrivente"; seribo; ma non è così del passato. Non vi ha lingua si povera, che per esprimerne le modificazioni diverse non abbia almeno due o tre terminazioni. La latina ne aveva tre; le lingue moderne ne han quattro. Può un'azione passata considerarsi r. come non peranche finita, il che forma l'imperfecto: ,, io scriveva", scribebam, 2. come appena finita, il che forma il passato prossimo: , ho scritto", scripsi; 3. come finita da molto tempo da un tempo indeterminato, il che forma il passato rimoto, o indeterminato: ,, scrissi", scripsi; 4. come finita anteriormente a un tempo di già passato, il che forma il più che perfetto, o trapassato: ,, aveva scritto" scripseram (1).

Qui possiamo osservare il vantaggio che hanno le lingue moderne sopra della latina. Questa mancava di una particolar terminazione per distingue

<sup>(1)</sup> Un' altra specie di trapassato è pure obbi scritto, come poishe ebbi scritto, me ne partii. Il Trad.

se un'azione era appena finita, o finita da lungo tempo; in ambedue i casi dicea seripsi; quantunque abbiavi una manifesta differenza tra il dire,, ho scritto", cioè ho appena finito di scrivere, e,, scrissi", cioè egli è molto tempo che
questo per me si fece, e molte altre cose sono
poscia intervenute. Mancando a tal uopo i Latini di un tempo particolare, eran costretti a servirsi di circonlocuzioni.

Le principali varietà del tempo futuro son due; il futuro semplice, o indefinito: ,, scriverò", scribam, e il futuro anteriore ad un altro: ,, avrò scritto", scripsero, come,, avrò scritto innanzi

che quegli arrivi" (1):

Oltre alla facoltà d'esprimere i tempi, i Verbi ammettono pure la distinzione delle voci, come si dicono, attiva e passiva, secondo che l'affermazione riguarda o una cosa che si fa: ", io amo", o una che si patisce, o riceve:,, io sono amato". Essi ammettono eziandio la distinzione de' modi, che serve ad esprimere sotto diverse forme l'affermazione attiva o passiva. Il modo indicativo afferma la cosa assolutamente : "io scrivo". L'imperativo comanda, o chiede: " scrivi tu, scriva egli". Il soggiuntivo esprime la proposizione sotto la forma di una condizione, o in subordinazione a qualche altra cosa, alla quale si riferisca:,, io scriverei, se il tal caso avvenisse"; ", dicesi, ch' egli abbia scritto, .. La maniera di esprimere l'affermazione in tante diverse forme, unitamente alle variazioni di persona e di numero,, io, tu, egli, noi, voi, eglino", costituisce ciò che si

<sup>(1)</sup> Intorno ai tempi de' verbi può consultarsi l'Hermes di Mr. Harris da chi ama di vederli discussi con tutta l'accuratezza metafisica; ed anche il Trattato su Porigine ed i progressi del linguaggio, Vol. II, pag. 125.

chiama conjugazione de' verbi, la quale ha sì graft parte nella grammatica di tutte le lingue.

Or chiaramente apparisce quel ch'io ho da prineipio accennato; che fra tutte le parti del discora so i Verbi sono la più artificiosa e più complessa: Osservisi per esempio quante cose sian comprese nella sola parola latina amavissem ; avrei amaro": a. la persona che parla, io; z. l'attributo o azione, amante; 3. l'affermazione di questo attributo, o di questa azione; 4 il tempo passato, in cui questa azione doveva farsi; 5 una condizione; da cui questa azione dipendeva. Egli è cosa mirabile, che parole di un valor sì complesso trovinsi per quanto sappiamo, in tutte le lingue del mondo, e a un di presso colla medesima artificiosa struttura. The state of the s

La forma però delle conjugazioni, o la maniera d'esprimere ne' Verbi tutte queste varietà, è assaidiversa nelle diverse lingue. La conjugazione sti? masi più perfetta in quelle lingue, le quali col variare o la terminazione o la sillaba iniziale del Verbo esprimono il maggior numero di circostana re importanti senza il soccorso delle parole ansiliari. Nelle lingue orientali i Verbi diconsi aver poche espressioni di tempo; ma i loro modi sono composti in guisa da esprimere una gran varietà di circostanze e di relazioni. Nell'idioma ebraico, a cagion d'esempio, essi dicono in una sola parola; e senza il soccorso d'alcun' ausiliare, non solamentes ;, io ho fatto"; ma ;, ho fatto esattamente so spesso; ho avuto comando di fare a ovvero ho fatto da me medesimo spontaneamen-", te". La lingua greca, la quale è la più perfetta di tutte le lingue conosciute, è assai regolare e compiuta in tutti i tempi e modi. La latina è formata su lo stesso modello, ma più imperfettamente, massime nella voce passiva, dove parecchi tempi sono costructi coll'ausiliare rum, es, est

In tutte le moderne lingue europee la conjugazione è assai difettosa. Poche varietà esse ammettono nella terminazione del Verbo stesso, e quasi costantemente ricorrono a' loro Verbi ausiliari per tutti i modi e tempi, così attivi, come passivi. Il linguaggio ha subito nella conjugazione un cambiamento affatto simile a quello, che nella precedente Lezione ho dimostrato essere intervenuto rispetto alla declinazione. In quella guisa che le preposizioni premesse ai nomi hanno soppresso l'uso de' casi, allo stesso modo i due gran Verbi ausiliari avere ed essere messi dinanzi al participio hanno abolito in gran parte le diverse terminazioni de' modi e tempi, onde le antiche conjugazioni de' modi e tempi, onde le antiche conjugazione

zioni eran formate.

L'alterazione in amendue le cose è venuta dalla stessa cagione, il che facilmente s'intenderà riflettendo a quello che si è osservato dianzi. I Verbi ausiliari sono, al pari delle preposizioni, parole di natura assai generale ed astratta. Essi inchiudono le diverse modificazioni dell'esistenza considerata di per sè sola, e senza rapporto ad alcuna cosa particolare. Nel primo stato del linguaggio il loro senso e valore fu incorporato, per così dire, ne' tempi e modi di ciascun Verbo, assai prima che inventate fossero le parole per dinotare concetti così astratti di semplice esistenza. Ma dopoché nel progresso inventati furono e conosciuti questi Verbi ausiliari, e furon costrutti per tempi e modi egualmente che gli altri Verbi, si trovò che siccome nella loro natura essi portano la forza di quella affermazione, che distingue il Verbo, si poteano acconciamente impiegare insieme col participio, che esprime il senso del Verbo, per supplire alla più parte de' tempi e de' modi. Quindi allorche le moderne lingue incominciarono a formarsi su la rovina delle antiche, nella nuova costruzione del favellare questo metodo

agevolmente per se medesimo si stabilì. Divenute familiari le parole,, sono, era, fui; ho, aveva, ebbi ", parve più facile l'applicare queste medesime ad ogni qualunque verbo, dicendo,, so, no amato, era amato, ho amato, aveva amato", che il mettersi a memoria tutta quella varietà di terminazioni amor, amabar; amavi, amaveram, che per conjugare gli antichi Verbi si richiedevano. La conseguenza di questa pratica fu come quella della soppressione de casi. Il linguaggio è divenuto più semplice e facile nella sua costruzione, ma a riscontro più prolisso e men grazioso (1). E ciò è quanto mi è sembrato più necessario ad osservarsi rispetto ai Verbi.

Le altre parti del discorso, che diconsi indeclia nabili, ossia che non ammettono variazione, non

ci terran lungamente.

Gli Avverbj sono i primi che si presentano Questi formano in ogni lingua una classe numero, sissima di parole riducibili generalmente alle attributive, perciocche servono a modificare o dinotate qualità rispetto al suo luogo, tempo, ordine, grado, o altra proprietà, che vogliasi specificare. Son essi per la più parte una maniera abbreviata di favellare esprimente con una sola parola quello che per circonlocuzione potrebbe risolversi in due o più vocaboli spettanti ad altre parti del discorso. Qui, per esempio, è lo stesso che in questo luogo; spesso vale per molte volte; bravamente significa con bravura, e così del resto. Quindi gli

<sup>(1)</sup> La lingua tedesca, e l'inglese, che da essa ha avuto la prima origine, in questo sono andate più innanzi dell'altre lingue; conciossiachè per mezzo degli ausiliari premessi al verbo proprio esse formano non solamente i tempi passati, me anche i futuri, e i soggiuntivi condizionali. Il Traduttore.

Avverbj posson considerarsi come di minore nee cessità, e di più tarda introduzione nel sistema del linguaggio; che molte altre classi di parole; e di fatto la maggior patte di essi è derivata da altri vocaboli stabiliti nel linguaggio anteriormente.

Le preposizioni e le congiunzioni sono parole più essenziali al discorso, che la più parte degli Avverbi. Esse formano la classe delle parole che chiamansi connessive, senza di cui non ci potrebbe esser discorso; elle servono ad esprimere le relazioni, che le cose hanno fra loro, la vicendevole loro influenza, dipendenza, e coerenza, e con ciò ad unire le parti del discorso in proposizioni intelligibili e significanti. Le Congiunzioni generalmente s'adoprano per connettere le sentenze, come ,, e , perchè , sebbene , pure", e simili. Le Preposizioni s'adoprano per connettere le parole, dimostrando la relazione che un nome sostantivo ha con un altro, come ,, di, a, da, sopra , sotto " ec. Della forza di queste ho già avnto occasione di favellare più addietro, quando ho trattato dei Casi, e delle Declinazioni.

Egli è evidente che tutte queste particelle connessive debbon essere nel favellare di grandissimo
uso, siccome quelle che indican le relazioni e le
transizioni, per cui la mente passa dall'una all'
altra idea. Son esse il fondamento di tutto il
ragionare, il quale non è altro che la connessione
de pensieri. E perciò sebbene fra le barbare na
zioni, e nelle rozze ed incolte età del miondo il
numero di queste voci debba essere stato scarso,
dee però sempre essersi aumentato a misura che
gli uomini s'avanzavano nella riflessione e nell'
arte del ragionare. Quanto più una nazione oresce
in sapere, e più perfetto diviene il suo linguaggio,
dobbiamo naturalmente aspettarci, che tanto più
abbondi di particelle connessive esprimenti le rela-

zioni

zioni delle cose, e le transizioni de' pensieri, che prima ssuggivano alle viste più ottuse. E di fatto niuna lingua ne è sì copiosa, come la greca, in conseguenza dell'acuto e sottile ingegno di quel popolo raffinato. In ogni lingua una gran parte della bellezza e forza sua dipende dall'accorto uso delle Congiunzioni, delle Preposizioni, e di que' Pronomi relativi, che servono allo stesso fine di connettere le varie parti del discorso. Il buono o cattivo uso di queste voci è quello principalmente, che rende il discorso unito e compatto, o disgiunto e slegato, e fa ch' esso muova con passo piano

e seguente, o con piè zoppo ed a salti.

Io non mi tratterrò più a lungo su la generale costruzion del linguaggio. Soltanto, pria d'abbandonare quest' argomento, mi si permetta di osservare, che per quanto arido ed intralciato possa parere ad alcuni, è però di somma importanza, e assai strettamente connesso colla filosofia dell'umano intelletto. Imperocchè se il linguaggio è l'interprete de' concetti dell'animo, un esame della sua struttura e de' suoi progressi non può a meno di suggerir molte cose riguardanti la natura e i progressi de' nostri concetti medesimi, e delle operazioni delle nostre facoltà: soggetto che all'uemo è sempte istruttivo. Ne quis, dice Quintiliano autore di eccellente giudizio, ne quis tanquam parva fastidiat grammatices elementa. Non quia magna sit opera consonantes a vocalibus discernere, easque in semivocalium numerum, mutarumque partiri, sed quia interiora velut sacri hujus adeuntibus apparebit multa rerum subtilitas, que non modo acuere ingenia puerilia, sed exercere altissimam quoque eruditionem, ac scientiam possit . Instit. lib. I, cap. iv. ,, Non siavi ", chi prenda a schifo gli elementi della gramma. "tica, siccome cose da poco. Non già perchèsia , di gran momento il discernere le consonanti dal-" le vocali, e partirle in mute e semivocali; ma per,

, perchè chiunque vorrà penetrar nell'interno di , questi misteri, troverà molta sottigliezza di co-, se, atta non solo ad aguzzare gl'ingegni pueri, li, ma ad esercitare eziandio le persone di più , alta erudizione e scienza "(1).

LE-

(1) L'Autore aggiugne qui alcune particolari riflessioni intorno alla lingua inglese, delle quali in vece di un'estesa traduzione, che agl'Italiani inutile riuscirebbe, io mi contenterò di esibire un piccol transunto. Ei comincia da una breve notizia di quella lingua, che non dispiacerà di veder qui pure accennata. , La lingua (dice ,, egli), che or si parla nella Gran Brettagna, non è nè " l'antico e primitivo suo idioma, nè da esso è deriva-", ta; ma è totalmente di origine straniera. Il linguaggio ,, de' primi suoi abitanti fu senza dubbio il Celtico, co-" muno ad essi coi Galli, da' quali sembra che la Gran-Brettagna sia stata a principio popolata. Questa Celtica lin-, gua, la quale dicesi che fosse assai copiosa ed espressiva, e che fu una delle più antiche lingue del Mon-,, do, regno un tempo nella più parte delle regioni oc-, cidentali dell' Europa. Fu essa la lingua della Gallia, ,, della Gran-Brettagna, dell'Irlanda, e probabilmente,, ancor della Spagna, finchè nel corso di quelle rivolu-,, zioni, che per le conquiste, prima de' Romani, e poi delle nazioni settentrionali, cangiarono il governo, il linguaggio, è in certo modo tutta la faccia dell' Eu-, ropa, quella lingua rimase estinta, nè più sussiste che nelle montagne di Galles, della Scozia e dell'Irlanda. , Nella Gran-Brettagna la lingua Celrica continuò fino , all'invasione dei Sassoni, che fu nell'anno di Nostro Signore 450, nel quale avendo i Sassoni soggiogato i " Britanni, li discacciarono dalle loro abitazioni, e li , confinarono col loro linguaggio nelle montagne di Gal-,, les. Erano i Sassoni un di que' popoli settentrionali, che si sparsero per l'Europa; e il loro linguaggio, ,, che era un dialetto del gotico o teutonico, intera-, mente distinto dal celtico, pose i fondamenti del pre-,, sente idioma inglese. Nelle parti meridionali dell'iso-, la continuò esso a parlarsi con qualche mescolanza del , danese, (il quale probabilmente avea col sassone una , comune radice) fino al tempo di Guglielmo il conqui-,, statore. Egli introdusse il suo normanno o francese, , come linguaggio di corte, il quale nella lingua della Tamo I.

263

bera da ogn'impaccio di casi, di decknazioni, di moidi e di tempi. Le sue parole sono soggette a minor
numero di variazioni dalla lor forma originale; che
quelle delle altre lingue. I sostantivi non hanno distinzione di genere; fuorchè nei nomi degli animali,
e una sola distinzione di numero: Gli aggettivi non
ammettono altro cambiamento salvo quello che esprime il comparativo e il superlativo. I verbi in vece di
secondare tutte le varietà delle antiche conjugazioni,
non soffrono che quattro o cinque cambiamenti di desinenza. Coll'ajuto di poche preposizioni e pochi verbi ausiliari esprimonsi tutt' sensi, ritenendo le pano role per la più parte la loro forma invariabile. Ciò
rende l'acquisto di quella lingua meno laborioso, la
disposizione delle parole più ovvia e piana, le regole
della sintassi più poche e semplici."

Si lagna però, che questa facilità medesima delle sue regole grammaticali renda molto più trascurati nel ben apprenderle ed osservarle; e termina col dimostrare quanto lo studio della grammatica della propria lingua sia importante e necessario. Per quanto buona ed utile (dio, ce egli) sia la materia, di cui tratta un Autore; l'oppera sua scapiterà sempre moltissimo nella pubblica estimazione, ove manchi di purità e proprietà. Altron-

timazione, ove manchi di purità e proprietà. Altronde il conseguimento di uno stile corretto ed elegante di di poter formarselo ad orecchio, o acquistarlo con una superficiale lettura di qualche accreditato Scrittore,

s'inganna a partito. I molti errori di grammatica, e i le molte mancanze contro alla proprietà della lingua, che si commettono anche da Autori non dispregevoli,

, cessario a chiunque ama di scriverla convenevolmen-

5, te." Il Traduttore.

## LEZIONE X.

Stile. Sue prime qualità Perspicuità e Precisione

erminato ciò che riguarda il linguaggio, entro ora a considerare lo Stile, e le regole che gli appartengono. Non è facil cosa il dare un' idea precisa di ciò che intendesi per lo Stile. La migliore definizione ch'io possa offrirne, si è di caratterizzarlo per quella particolar maniera, che un nomo adopera ad esprimere colle parole i suoi concetti. Egli è diverso dal mero linguaggio o dalle parole. Queste posson essere convenevoli e pure, e tuttavia lo Srile aver gran difetti, esser duro o arido o debole o affettato. Lo Stile ha sempre qualche relazione colla maniera del pensare; egli è una fedel pittura delle idee, che ci nascono nella mente, e della maniera con cui ci nascono: intantochè quando noi esaminiamo le produzioni d'un autore, è sovente difficile il separarne lo Stile dal sentimento. Ne già è maraviglia, che queste due cose vadano sì intimamente connesse; poiche lo Stile non è pur altro se non quella foggia d'espressione che i nostri pensieri prendono per se stessi più facilmente. Di qui è che vari popoli sono stati contraddistinti per la particolarità dello Stile corrispondente al loro temperamento e al loro genio. Le nazioni orientali lo animavano colle più forti e iperboliche figure: gli Ateniesi, popolo colto e perspicace, avevano uno Stile accurato, chiaro, e nitido: gli Asiatici voluttuosi e molli affettavano uno Stil florido e diffuso. Le stesse

caratteristiche differenze si osservano comunemente nello Stil de' Francesi, degl' Inglesi, e degli Spagnuoli (1). Tra i generali caratteri dello Stile si suol distinguere il robusto, il debole, lo spiritoso, che sono apertamente quei che discoprono nello scrittore la maniera del pensare non meno che quella dell' esprimersi i tanto è difficile il separare queste due cose l'una dall' altra! Ma dei generali caratteri dello stile io avrò a parlare in appresso. Qui sarà necessario il cominciare dalla disamina delle sue più semplici qualità, dall'unione delle quali risultano le sue più complesse denomina zioni.

Tutte le qualità di uno Stile lodevole posson ridursi a due capi generali, perspicuità e ornamento. Imperocche tutto quello che può richiedersi dall'uso della favella, è di trasmettere le nostre idee negli animi altrui con chiarezza, e al tempo siesso in tal forma, che col dilettarli e interessanti possano efficacemente produrre le impressioni che intendiamo di farvi. Allorche otteniamo questi due fini, certamente adempiamo a tutto questo, che parlando o scrivendo possiam proporci.

La Perspicuità o chiarezza, come facilmente verrà ammesso, è la qualità fondamentale dello Stile(2): qualità si essenziale ad ogni genere di

com

(2) Nobis prima sit virtus perspicuitat, propria verba,

<sup>(1)</sup> Sarebbe ora molto difficile il determinare qual sia lo stile caratteristico degl' Italiani. Nel secolo xvi ebbet essi comunemente uno stil puro, colto, armonioso, ma qualche volta leccato, e generalmente prolisso; nel xvi il loro stile fu quasi universalmente pieno di strane metafore, e di lambiccati concetti: nel xviii è divenuto più castigato, più naturale, meno diffuso, presso alcuni secondo le materie elegante e grazioso, o sodo e robusto, come conviene; presso altri stentato e affettaro; presso molti trascurato, inesatto, pieno di solecismi non meno che di barbarismi. Il Traduttore.

LEZIONE X. 167

Gli autori talor allegano la difficoltà del subbietto, per iscusare il difetto lore intorno alla chiarezza. Ma questa scusa ben di rado e forse non mai può ammettersi con ragione. Imperocchè tutto quello che uno chiaramente concepisce, e' può sempre chiaramente esprimerlo ad altri, qualora voglia darsi la briga di ordinarlo in proposizioni chiare e distinte; e di niuna cosa ei deve scrivere, che chiaramente non concepisca. Ben possono le le sue idee sopra di qualche argomento essere senza sua colpa incomplete o inadequate; ma fin dove arrivano, debbono sempre esser chiare; e questa chiarezza nell'esprimerle può sempre, qualor si voglia, ottenersi. L'oscurità, che regna in molti scrittori metafisici, per la più parte è da attribuirsi alla poca distinzione delle loro idee . Veggon essi gli oggetti in un lu ne confuso, nè posson per conseguenza altrui presentarli in chiara luce.

La perspicuità nello scrivere non è da considerarsi unicamente come un merito negativo, o una semplice esenzione da colpa. Essa ha un pregio assai maggiore, ed un grado di positiva bellezza. Noi sentiamo un dolce piacere, e degno di lode riputiamo un autore, quand'ei ci libera da ogni fatica nel rintracciare i suoi sentimenti, quand'ei ci guida per tutta l'opera sua senza verun intoppo o confusione, e quando il suo stile scorre sempre come un limpido rivo, di cui veggiam tutto il

fondo.

Lo studio della perspicuità richiede attenzione primieramente alle parole ed alle frasi, indi alla costruzione delle sentenze. Comincerò dalle prime, e a queste ristringerò la presente Lezione.

La

intelligibili e più chiari. Ed in vero a che giova lo scrivere quando non si vuol essere inteso? Il Traduc-

L 4

168 PERSPICUITA' NELLO STILE

La perspicuità considerata rispetto alle parolè ed alle frasi, tre qualità in esse domanda, purità;

proprietà, e precisione.

La purità e la proprietà del favellare prendonsi spesse volte indistintamente; e sono in fatti assai strettamente fra lor congiunte. V'ha tuttavia una distinzione. La purità consiste nell'uso di quelle parole, e costruzioni, che appartengono vetamente alla lingua che parlasi, in opposizione alle parole ed alle frasi trasportate da altre lingue; o che sono antiquate, o di nuovo conio, o usate senza convenevole autorità La proprietà consiste nella scelta di que' vocaboli della lingua; che il migliore e più costante uso ha appropriato a quelle idee che per essi intendiamo d'esprimere; e vuol dire una saggia e felice applicazione di tai vocaboli, in opposizione alle maniere basse e triviali, o che esprimerebbono con minor forza le idee che vogliamo trasmettere. Quindi è che lo stile può esser puro; cioè tutto composto di parole strettamente attinenti alla lingua che si parla, senza barbarismi ne solecismi; e tuttavia mancar di proprietà, qualora i vocaboli sien mal trascelti, non adattati al soggetto, non bene esprimenti il senso dell'autore. All'incontro non può mai lo stile esser proprio, se non è anche puro: e quando la purità e la proprietà vanno insieme congiunte, oltre al rendere lo stile chiaro, lo rendono ancor grazioso; ne intorno alla purità e proprietà altra norma può darsi, fuorchè la pratica de' migliori scrittori e dicitori del proprio paese.

Io ho accennato di sopra le voci antiquate o di nuovo conio, come contrarie alla purità dello stile; ma agevolmente s'intenderà, che in ciò debbon esservi delle eccezioni, perocche anche quelle voci possono in certi casi aver grazia: La poesia ammette maggior libertà che la prosa circa al coniare, o almeno insieme unire e comporre nuo-

re sobrietà. Nella prosa siffatte innovazioni soni più pericolose, ed hanno peggior effetto, conciossiachè facilmente dar possono allo stile un'aria affettata; nè vi si debbono arrischiare se non quelli, cui una stabilita riputazione dà in certo modo

un poter dittatorio sopra alla lingua.

L'introduzione delle parole straniere dee sempre schivarsi, quando la necessità nol richiegga (1); e lo stesso pur deve intendersi de grecismi e de latinismi. Danno essi talvolta allo Stile un'apparenza di dignità e d'elevazione; ma spesso ancora il rendono caricato e forzato; e generalmente uno stil puro e nativo non solamente è più intelligibile ai leggitori e agli uditori, ma eziandio maneggiato opportunamente può divenire egualmente robusto ed espressivo, come per qualunque parola o frase straniera.

Prendiamo ora a considerar la Precisione, la quale siecome forma la principal parte della perspicuità, così merita una più estesa spiegazione; tanto più che non si ha forse comunemente intor-

no a quella un'idea abbastanza distinta.

L'esatto valore della parola precisione può tratasi dalla sua stessa etimologia. Essa vien da praecidere tagliar via, e significa togliere tutte le superfluità, e chiarire l'espressione a segno, che non presenti ne più ne meno d'una fedel copia dell'il

<sup>(</sup>i) A tal fine, prima d'usare un termine straniero, è necessario saper bene se la propria lingua non somministri l'equivalente; il che non fanno gli Scrittori trascurati, i quali si valgono delle straniere locuzioni per i-gooranza delle proprie. Anche quando alla nostra lingula realmente manchi il tetmine equivalente, non si dee tosto adottar lo straniero, qualora con un diverso giro di frase, o con qualche aggiunto supplir si possa agevolmente al difetto. Il Trad.

dea di chi favella. Ho già dianzi osservato, che spesse volte è difficile il separare le qualità dello Stile dalle qualità del pensiero; e così è nel pre-

sente caso, conciossiache affine di parlare e scrivere con precisione, una somma distinzione e ac-

curatezza richieggasi nel pensare.

Le parole che uno adopera per esprimere le sue idee posson essere viziose a tre riguardi: 1mo. Posson esprimere non l'idea che intende l'autore, ma qualche altra soltanto simile o analoga; 2do. possono esprimere quest'idea, ma non pienamente e compiutamente; 320. possono esprimerla insieme con qualche cosa di più. La precisione è contraria a tutti e tre questi vizi, ma all'ultimo principalmente. Chi ama scrivere con proprietà, basta che sappia schifare i due primi; conciossiachè propri diconsi i termini, qualora esprimono l'idea che vuolsi, e l'esprimono pienamente. Ma chi si picca di scrivere con precisione deve eziandio esprimere quest' idea e non più. Aver non debbono i vocaboli cosa alcuna, che introduca idee straniere o superflue, le quali mescolandosi colla principale ne rendano il concetto vago e indistinto. A questo fine è mestieri, che lo scrittore abbia in se medesimo una chiara percezione dell'oggetto che intende di presentarci, che l'abbia ben fermo nella sua mente, che non esiti, nè ondeggi su la maniera di concepirlo: perfezione, a cui per vero dire ben pochi arrivano.

L'uso e l'importanza della precisione può dedursi dalla natura medesima dell'umano intelletto. E' non può mai veder chiaramente e distintamente più d'un oggetto per volta. Se dee attendere a due o tre nel medesimo tempo, massimamente ove abbian fra loro della somiglianza o connessione, e' si trova confuso e imbarazzato, nè può concepire abbastanza in che quelli convengano o differiscano. Allorchè mi si offre un oggetto, per

esem-

ecempio un animale straniero, della cui struttura io abbia bisogno di formarmi una idea distinta, io desidero che gli si tolgano tutti gli abbigliamenti, io chieggo che mi si metta dinanzi tutto nudo e solo, affinche la mia attenzione da niun'altra cosa venga distratta. Lo stesso è riguardo alle parole. Se allorche voi volete informarmi de vostri sentimenti, mi dite qualche cosa di più di quello che avere in mente, se aggiungete al principale oggetto delle circostanze estranie, se col variare l'espressione senza bisogno, mi scambiate il punto di veduta, e mi presentate ora l'oggetto stes. so, ora altra cosa con lui connessa, voi m'obbligate a dividere l'attenzione su più oggetti allo stesso tempo, ed io perdo frattanto la vista del principale. Di tanti abbigliamenti voi mi venite allora ingombrando l'oggetto che mi mostrate, e tanti della medesima specie me ne tracte dinanzi. in parte somiglianti, e in parte dissimili, ch'io non ne posso più discernere chiaramente nessuno.

Ciò forma quello Stile, che chiamasi stemperato, il quale è appunto il rovescio della precisione, e nasce generalmente dalla superfluità delle parole. I deboli scrittori impiegano una farragine di vocaboli credendo di farsi intendere più distintamente, e non fan che confondere vie più il leggitore. Sanno di non aver colta la precisa espressione per significar ciò che vogliono; non concepiscono essi medesimi abbastanza precisamente quello che vogliono esprimere; quindi s'ajutano il più che possono con questa e quella parola, che si lusingano poter supplire al difetto, e guidare il leggitore alquanto più vicino alla loro idea: e così vi si vanno aggirando sempre dintorno senza mai coglierne il giusto punto. L'immagine, che essi presentano sempre si vede doppia; e ognun sa che l'immagine duplicata non può essere mai distinta. Allorche un autore, a cagion d'esempio,

esalta il coraggio del suo eroe nel giorno della battaglia, l'espressione è precisa, ed io pichamente l'intendo. Ma se per prurito di moltiplicar le parole vuol lodarne il coraggio e la fortezza, al momento che insieme unisce questi due termini, la mia idea incomincia a ondeggiare. Ei crede di esprimere più gagliardamente una medesima qualità, e realmente ne esprime due. Il coraggio resiste al pericolo, la fortezza sopporta il dolore: L'occasione d'esercitare ciascuna di queste qualità

è diversa, e col farmi pensare ad amendue nel tempo stesso, quando una sola debba aver luogo; la mia veduta si rende incerta, e la percezione

dell'oggetto indistinta (1).

Da quanto ho detto si manifesta, che un autore può qualche volta esser chiaro senza esser preciso. Userà parole proprie, e propriamente disposte, presenterà l'idea così com'egli la concepisce, e in ciò sarà chiaro; ma le sue idee nella sua mente medesima non saranno abbastanza distinte, saranno vaghe e generali, e perciò non potrà esprimerle con precisione. Non tutti i soggetti però esigono precisione eguale. In molte occasioni ci basta d'avere una percezione generale del senso dell'autore, e specialmente quando il soggetto è d'un genere noto e famigliare; conciossiache intorno a quello non possiamo allora prendere abbaglio, ancorchè non ogni parola dall'autore adoperata sia precisa ed esatta:

Una delle principali sorgenti dello stile inesatto

op-

<sup>(1)</sup> Questo vizio di moltiplicar le parole fuor di proposito colla vana supposizione di mostrar con ciò maggior copia e facondia, fu pur notato da Quintiliano. Est in quibusdam turba inanium verborum, qui dum communen loquendi medum reformidant, ducti specie nitoris circumeunt omnia copiosa loquacitate qua dicere velunt. De Instit. orar. lib. VH. cap. 2. Il Tradutiore.

173

opposto alla precisione è l'uso poco giudizioso di que' termini che si chiaman Sinonimi. Son essi così appellati, perchè si accordano nell'esprimere una principale idea; ma per lo più, se non sempre, l'esprimono con qualche diversità nelle circostanze. Variano per qualche idea accessoria che ciascuno introduce, e che forma la loro distinzione. E' raro che in una lingua si dieno due parole, che esprimano precisamente la stessa idea; una persona pienamente versata nella proprietà della lingua sempre vi troverà qualche cosa in cui differiscano. Essendo esse come diverse ssumature di una medesima tinta, un accurato scrittore può servirsene con gran vantaggio per rinforzare, o dar l'ultimo finimento alla sua pittura. Supplisce coll'una a ciò che manca nell'altra per dar maggior forza, o maggior lume all'immagine che vuol presentarci. Ma per ottener questo fine ei debbe essere attentissimo nella scelta. La maggior parte degli scrittori soglion confondere i termini l'un coll'altro, e impiegarli negligentemente sol per empire il periodo, o rotondare e variare l'espressioni, come se il loro significato fosse esattamente lo stesso, quando in realtà è diverso. Quindi quel miscuglio, e quella mancanza di distinzione che osservasi nel loro Stile,

Nell' idioma latino non vi son forse parole che più facilmente si possan prendere per sinonime, che le due amare e diligere. Tuttavia Cicerone ha dimostrato, che v' ha fra esse una chiara distinzione. Quid ergo, dice egli in una delle sue lettere, tibi commendem eum, quem tu ipse diligis? Sed tamen ut scires eum non a me diligi solum, verum etiam amari, ob eam rem tibi hac scribo (1).

<sup>(1),,</sup> A che raccomandarti una persona, a cui tu stes,, so porti affezione? perchè tu sappi, ch'io non solo
,, gli porto affezione, ma l'amo; perciò ti scrivo,,.

SINONIMI

Ad Famil. Lib. XIII, ep. 47. Nella stessa maniera tutus e securus sono parole che noi facilmente confonderemmo, sebbene il loro significato sia differente. Tutus vuol dire fuor di pericolo, securus fuori di timore. Seneca ha elegantemente notata questa distinzione: Tuta scelera esse possunt, secura non possunt. Nella nostra lingua medesima assai esempi recar si potrebbono della diversa significazione che hanno parecchi termini, i quali comunemente son riputati Sinonimi; e come il soggetto è importante, io mi farò ad accennarne alcuni, scegliendo quelli che posson essere di maggior uso, e far meglio vedere la necessità di badare attentamente e rigorosamente all'esatto valore delle parole, qualora si voglia scrivere con proprietà e precisione (1).

Austerità, severità, rigore. All'austerità si oppone la mollezza, alla severità il rilassamento, al rigore la clemenza. Un romito è austero nel suo vivere; un casuista è severo nell'applicazione della legge; un giudice è rigoroso nelle sue sentenze.

Costume, abito. Il costume riguarda l'azione; l'abito riguarda l'agente. Per costume noi intendiamo la frequente ripetizione del medesimo atto; per abito l'effetto che questa ripetizione produce su l'animo o sul corpo. Il costume d'andar a spasso, o di starsene colle mani in mano, fa acquistar l'abito all'ozio.

Sorpreso, attonito, stupefatto; confuso. Io son sorpreso da ciò che è nuovo o inaspettato; attonito di ciò che è vasto o grande; stupefatto di ciò che è incomprensibile; confuso da ciò che forte mente mi colpisce o spaventa.

De-

<sup>(1)</sup> Fra gli esempj qui recati dall'Autore io ho tradotto tutti quelli, ove la stessa diversità di significazione si trova e ne' termini inglesi e negl' Italiani; e questi son pur la massima parte. Il Trad.

Desistere, rinunziare, lasciare, abbandonare, Os gnuno di questi termini importa cessazione dal tener dietro a qualche oggetto, ma per diversi motivi. Noi desistiamo per la difficoltà di ottenere; rinunziamo per qualche disgusto sopravvenuto: lasciamo per appigliarci a qualche altra cosa, che più ne piace o interessa; abbandoniamo, perche la cosa ci è di peso. Un politico desiste da suoi disegni quando li trova impraticabili; rintinzia alla corte quando ne ha ricevuto alcun torto; lascia l'ambizione per amor del ritiro e della quie. te; abbandona il servigio allorche invecchia, o che troppo gli è di disagio :

Orgoglio, vanità L'orgoglio fa che abbiamo soverchia stima di noi medesimi; la vanità che cerchiamo soverchiamente la stima degli altri. E giustamente si può dir di taluno quel che ha detto il Decano Swift, "Egli è troppo orgoglioso per es-

ser wano".

Alterigia, disdegno. L'alterigia è fondata su l'altampinione che uno ha di se stesso; il disdegno 100 (1741)

su la bassa opinione che ha degli altri.

Distinguere, separare. Noi distinguiamo tutto ciò che non confondiamo con altre cose; separiamo ciò che stacchiamo da quelle. Gli oggetti son distinti l'un dall'altro per le lor qualità; son separati per la distanza di luogo o di tempo.

Annojare, stancare. La continuazione della medesima cosa ci annoja; da fatica o il peso ci stanca. Uno s'annoja collo star fermo, si stanca col passeggiare. L'amante non corrisposto annoja colla sua perseveranza, stanca colla sua importunità.

Abborrire, detestare . L'abborrire importa soltanto una forte avversione; il detestare importa eziandio una forte disapprovazione. Uno abborrisce l'avere obbligazione; ma detesta la perfidia e il tradimento.

Inventare, scoprire. Si inventano le cose nuove,

176 DIFFERENZE NEI SINONIMI

e si scoprono quelle che prima eran nascoste. Galileo ha inventato il telescopio; Harvey ha sco-

perta la circolazione del sangue.

Unico, solo. Unico vuol dire che non v'è niun altro della medesima specie; solo che non è accompagnato da altri. Figliuol unico è quello che non ha ne fratelli ne sorelle; figliuol solo è quello che è asciato senz'altri. V'ha perciò una differenza a rigor di precisione tra queste due frasi:, La virtù è l'unica che ci rende felici; la virtù, sola ci rende felici". La prima frase significa, che fuori della virtù niuna altra cosa ci può render felici; la seconda che la virtù senza accompagnamento d'altre cose basta per sè a renderci felici:

Intero, compiuto. Una cosa è intera quando non manca niuna delle sue parti; è compiuta quando non-manca nulla di ciò che le spetta. Uno può aver per se solo un'intera casa, e non aver niun

appartamento compiuto.

Tranquillità, pace, calma. La tranquillità è una situazione libera da ogni turbamento considerata in sè stessa; la pace è la medesima situazione considerata rispetto alle cagioni che posson turbarla; la calma rispetto ai turbamenti che l'han preceduta. L'uomo dabbene gode tranquillità in sè stesso, pace cogli altri, e calma dopo le tempeste.

Difficoltà, ostacolo. Una difficoltà imbarazza, un ostacolo arresta. Si rimove l'una, l'altro si sormonta. Generalmente la prima indica qualche cosa proveniente dalla natura o dalle circostanze intrinseche dell'affare medesimo; il secondo qualche cosa proveniente da cagione straniera. Filippo trovò difficoltà nel maneggiar gli animi degli Ateniesi per le naturali loro disposizioni; ma il più grande ostacolo a'suoi disegni fu l'eloquenza di Demostene.

Accortezza, prudenza. L'accortezza ci dirige nel

dire o fare ciò che è convenevole; la prudenza ci ritiene dal fare o dire ciò che sconviene. Un uomo accorto impiega i mezzi più opportuni per la buona riuscita; un uom prudente usa i mezzi più sicuri per evitare ogni sinistro.

Bastante, sufficiente. Il bastante si riferisce alla quantità che uno desidera; il sufficiente all'uso che deve farne. All'uomo avido nulla mai è bastante, ancorche abbia più di quel ch'è sufficiente

a' bisogni della natura.

Notare, osservare. Si nota in via d'attenzione per ricordarsi; si osserva in via d'esame per giudicare. Un viaggiatore nota gli oggetti che più lo colpiscono; un Generale osserva tutti i movimen-

ti del suo nemico.

Equivoco, ambiguo. Espressione equivoca è quella che ha un senso palese inteso da tutti, e un senso occulto inteso soltanto dalla persona che l'usa. Espressione ambigua è quella, che ha palesemente due sensi, e ci lascia in dubbio qual le si debba applicare. L'espressione equivoca si usa coll'intenzione d'ingannare; l'ambigua, quando si adopera appostatamente, s' impiega per non dare una piena informazione. Un uomo onesto non userà mai un'espressione equivoca; un uomo confuso spesso proferirà delle frasi ambigue senza avvedersene.

Ecco vari esempi di termini che gli scrittori negligenti impiegano come Sinonimi, benche nol sieno. I loro significati s'accostano, ma non sono precisamente gli stessi; e quanto più si badera in queste parole alla distinzione del senso, tanto più chiaramente e con maggior forza si riuscirà non

meno a favellare che a scrivere (1).

Da

<sup>(1)</sup> In francese v'ha su questo soggetto un utilissimo Trattato dell' Abate Girard, intitolato Les synonyme français, in cui egli ha fatto una copiosa collezione di questi apparenti sinonimi, e dimostra con molta accuTomo I.

178 DIFFERENZE NEI SINONIMI

Da quanto si è detto apparirà, che per parlare e scrivere con precisione due cose specialmente fan di mestieri; l'una che le stesse idec dell'autore sien chiare e distinte, l'altra ch'egli abbia una piena ed esatta cognizione della forza de termini, di cui si serve; il che richiede al tempo stesso e una certa dose di naturale ingegno, e assai studio ed attenzione nella coltura della propria lingua.

Ho accennato più sopra, che sebbene ogni genere di discorso domandi chiarezza, non tutti porò esigono lo stesso grado di esatta precisione: L'aver una certa precisione a differenza di quella vaga profusion di parole, che non imprime nella mente del leggitore niuna idea distinta, è certo un gran pregio in ogni scrittura; ma dobbiam anche guardarci, che il troppo studio della precisione, massimamente in quelle cose, ove non è rigorosat mente richiesta, non ci porti ad uno stile arido e smilzo, e che per la premuta soverchia, d'essère esatti, non recidiamo ogni copia ed ornamento. L'unir insieme la precisione e la facondia, l'avere uno stile fluido e grazioso, e al tempo stesso corretto ed esatto, è certamente il più alto e più difficile grado, a cui possa giugnersi nello scrive-COLUMN EN IN SOUTH THE STREET

ratezza la discrenza del loro significato. Sarebbe a desiderarsi che in ogni lingua s'intraprendesse, una simil
opera, e si eseguisse con egual gusto e giudizio. Niuna
cosa maggiormente contribuirebbe allo scriver preciso ed
elegante. Frattanto può leggersi con assai profitto questo Trattato francese. Esso accostumerà le persone a pesar con attenzione la forza delle parole, e suggerirà molte distinzioni fra i termini sinonimi della propria lingua
analoghi a quelli ch'egli ha segnato in francese; e molti appunto degli esempi recati di sopra sono stati suggeriri dall' Opera dell' Abate Girard. L' Autore:

Un altro Trattato collo stesso titolo Synonymes fran-

tro Volumi in 12. Il Trade

re. Alcune specie di componimenti richieggono maggior copia ed ornamento, altre maggior precisione e accuratezza; anzi nello stesso componimento le diverse parti posson esigere una diversa maniera. Dobbiam però studiarci di non mai sacrificare interamente l'una all'altra qualità; è con un maneggio conveniente amendue potranno interamente serbarsi, quando le nostre proprie idee sieno precise, e si abbia buon capitale di termini, e piena conoscenza del lor valore.

## LEZIONE XI.

Struttura delle Sentenze. Chiarezza e Unità .

Avendo cominciato nella precedente Lezione a trattar dello stile, ho considerata la sua fondamental qualità, che è la perspicuità o chiarezza. Quanto ho detto di questa riguarda principalmente la scelta delle parole. Passo ora dalle parole alle Sentenze; e siccome in ogni discorso la convenievole struttura e composizione delle Sentenze è della massima importanza, così ne tratterò alquanto diffusamente. Ne mi ristringerò alla chiarezza soltanto, benche sia questo il capo generale; sotto del quale or contemplo lo stile; ma cercherò eziandio ciò che ne costituisce la grazia e la bellezza, affine di raccogliere in un sol punto quanto è necessario ad osservarsi nella costruzione della le Sentenze.

Non è facile il dare un'esatta definizione della Sentenza o del periodo, fuorche dicendo, che inchiude sempre una compiuta proposizione, i o enunciazione di un pensiero. Si può tuttavia am-

M 2 met-

mettere come buona la definizione di Aristotele A εξες εχουσα αρχανι και τελευτην καθ' αντην κειμεγεδος ευσυνοπσου, ... Una forma di parlare, che ha in sè stessa un , principio ed un fine, e di tale lunghezza, che , possa tutta comprendersi facilmente ad un trate, to. "Ciò però ammette di molta estensione. Imperocche la Sentenza è sempre composta di parti, che si chiamano membri ; e siccome questi in diverse guise; così lo stesso pensiero può sovente esser chiuso in una sola Sentenza, o diviso, in due e tre, senza violazione d'alcuna regola essenziale.

La prima varietà che occorre nelle Sentenze è quella della loro maggiore o minor lunghezza. La precisa misura quanto al numero delle parole o de' membri non può certamente fissarsi; ma è chiaro per sè medesimo, che y'ha un estremo da ambe le parti. Le Sentenze eccessivamente lunghe, o composte di troppi membri sempre trasgrediscono l'una o l'altra delle regole, che in appresso farò veder necessarie ad osservarsi in ogni buona Sentenza. Oltrecchè nei discorsi che debbonsi recitare, vuolsi pur anche aver riguardo alla facilità del pronunziarli, la quale non può combinarsi con troppo lunghi periodi. E in quelli pure che non son fatti per essere recitati, coll'usar troppo sovente langhi periodi l'autore stanca l'occhio e l'attenzione del leggitore; imperocché è manifesto che i lunghi periodi richieggon maggiore attenzione per comprenderne chiaramente la connessione delle va. rie parti, e rilevare il tutto ad un sol colpo. Anche però nella troppa brevità delle Sentenze può esservi eccesso; conciossiache il senso riesce allora spezzato e interrotto, viene indebolita la connessione de' pensieri, e la memoria sopraccaricata da una lunga successione di troppo minuti oggetti .

Ris-

181

Rispetto alla lunghezza delle Sentenze lo stile distinguesi in periodico, e conciso. Lo stil periodico è quando le Sentenze sono composte di molti membri legati insieme e concatenati di modo, che il senso riman sospeso fino alla chiusa del periodo. Questa è la maniera di comporre più pomposa, più oratoria, più armoniosa; e di siffatte Sentenze Cicerone abbonda moltissimo. Lo stil conciso è quando il senso è diviso in molte piccole proposizioni indipendenti l'una dall'altra, ognuna delle quali è compiuta in sè stessa. Tale ordinariamente è lo stile di Seneca molto adottato ancor da' Francesi.

Lo stil periodico dà al componimento un'aria di maggior gravità e dignità; il conciso a rincontro e più vibrato e più vivo. Dee quindi predominar l'uno o l'altro, secondo la natura del componimento e il suo generale carattere. In quasi tutti però è massima generale di frammischiarli opportunamente e contemperarli. Imperocchè l'orecchio si stanca all'uno e all'altro, quando son essi troppo lungamente continuati: laddove con un'accortà mescolanza di lunghi e brevi periodi l'orecchio rimane più soddisfatto, e unita vedesi acconciamente nello stile la vivezza alla maestà. Non semper, dice Cicerone descrivendo con molta espressione queste due maniere di stile, non semper utendum est perpetuitate, lo quasi conversione verborum; sed sæpe carpenda membris minutioribus oratio est (1).

Questa varietà è di tale importanza, che non solamente vuol essere studiata nella successione delle lunghe e brevi Sentenze, ma ancora nella

strut-

<sup>(1),</sup> Non sempre vuolsi impiegar il giro e la roton-,, dità de'lunghi periodi; ma spesso in più minute mem-,, bra il discorso vuol esser diviso."

struttura delle Sentenze medesime. Non dee permettersi mai, che succedansi l'una all'altra più Sentenze formate al medesimo modo, e collo stes. so numero di membri. Comunque armonica riu-

so numero di membri. Comunque armonica riuscir possa ciascuna, fa sempre miglior effetto l'introdurvi anche una piccola discordanza, che stancare l'orecchio colla lunga ripetizione di suoni simili, non essendoci al mondo cosa più nojosa d' una perpetua uniformità.

Da queste generali osservazioni discendiam ora alla più particolare considerazione delle qualità che richieggonsi a formare una Sentenza perfetta (1). Le più essenziali proprietà di una perfetta Sentenza sono le quattro seguenti: 1. Chiarezza e Precisione; 2. Unità; 3. Forza; 4. Armonia: ciasucuna delle quali vuol essere separatamente, e al-

quanto estesamente illustrata.

E primieramente rispetto alla Chiarezza ed alla Precisione il minimo difetto; il minimo grado d'ambiguità, che possa tener sospesa la mente intorno al senso, dee fuggirsi colla massima cura; e non è sempre si facile il riuscirvi, come altri potrebbe immaginare. L'ambiguità può procedere da due cagioni, dalla cattiva scelta delle parole, o dalla cattiva loro collocazione. Della scelta delle parole ho detto già quanto basta nella Lezione precedente; qui dunque non tratterò che del modo di collocarle. La prima cosa, che dee in ciò studiarsi, è d'oss servare esattamente le regole della grammatica. Ma perchè nelle lingue moderne la grammatica

(1) Grandissima attenzione, per quanto appare, ponean gli antichi alla struttura delle sentenze. Il Trattato
di Demetrio Falereo περι Ερμηνικώς abbonda di osservazioni così sottili alla scelta e alla collocazione delle parole, che a noi sembrar debbono soverchiamente minute
Il Trattato di Dionigi di Alicarnasso περι συθετεως ργομάπων è più magistrale; ma ristringesi principalmente
alla costruzione armonica de' periodi. L' Autore.

non ha molta estensione, può intervenire sovente un'ambigua collocazion di parole anche senza la trasgressione d'alcuna regola grammaticale. Le relazioni che le parole, o i membri del periodo hanno scambievolmente fra loro non si possono così da noi indicare, come da' Greci e da' L'atini, col mezzo delle varie terminazioni; e per lo più conviene accertarle colla posizione lor rispettiva. Quindi regola fondamentale per noi nella disposizione delle Sentenze si è che le parole o i membri che han fra loro più intima relazione, sien collocati il più presso che si può l'uno all'altro; sicche il rapporto lor vicendevole chiaramente apparisca. Questa regola non le sempre osservata nemmen da' buoni scrittori così rigorosamente, come dovrebbe. Perciò sarà bene l'addurre alcuni esempj, i quali e mostreranno l'importanza della regola stessa, e faranno che l'applicazione vie meglio ne sia intesa.

In I. luogo v' ha spesso dell'inesattezza nella collocazione degli avverbi, che si adoprano a qualificare il significato d'alcuna cosa che li precede o li segue., Il deismo, dice Lord Shaftsbu-, ry, si può soltanto opporre al politeismo, e al-" l'ateismo". Vuol egli con ciò intendere, che il deismo non sia capace di altra cosa, fuor d' essere opposto al politeismo e all'ateismo? Tale sarebbe il sensoletterale di queste parole per la cartiva collocazione dell'avverbio soltanto. Laddove il vero significato ben presto apparirà, dicendo:,, Il deismo si può opporre sol,, tanto al po-liteismo, e all'ateismo".

In 2. luogo quando nel mezzo di una Sentenza occorre di mettere qualche aggiunto, è necessario, per evitare ogni ambiguità, usar molta attenzione nel collocarlo., Questi disegni, dice Lord ", Bolingbroke, son essi di tal natura, che uno ,, il, quale sia nato inglese in qualunque circostan.

za in qualunque situazione debba vergognarsi di ", confessarli"? Qui pure non si sa bene, se in qualunque circostanza in qualunque situazione, titeriscasi all'esser nato inglese, o al dover vergognarsi. E se questo ultimo, com'e probabile, era l'intendimento dell'autore, dovea dire piuttosto: " Questi di-, segni son essi di tal natura, che uno il qual sia , nato inglese debba in qualunque circostanza in ,, qualunque situazione vergognarsi di confessarli? In 3. luogo maggior attenzione ancor si richiede per la convenevole disposizione de' pronomi relativi che o il quale, e di quelle altre particelle, che esprimono la connessione scambievole delle parti del discorso. Come tutto il ragionare dipende da questa connessione, così non possiam essere in questa parte troppo accurati e precisi. Un pica colo errore può oscurare il senso di una Sentenza; ed anche ove il senso è intelligibile, contuttociò se le particelle relative son fuor di luogo, noi troviam sempre nella Sentenza un non so che di sgarbato e disgiunto. Così nello Spettatore: ,, Que-, sta maniera di spirito, dice Addisson, fu molto in voga fra i nostri nazionali due o tre secoli , fa, i quali non la praticavano per alcuna obbli-, qua ragione, ma puramente per essere spirito-", si". Qui certamente non possiamo dubitare del senso; ma la costruzione sarebbe assai più corretta, dicendo: , Questa maniera di spirito fu mol-, to in voga due o tre secoli fa tra i nostri na-, zionali, i quali ec." Per simil modo ove dice il Decano Swift:,, Molti per l'abito di risparmiar , tempo e carta, che hanno acquistato all'università, scrivono in una maniera tanto diminu-, tiva, che appena posson leggere essi medesimi , quel che hanno scritto", niuno intenderà ch'essi abbiano acquistato all'università tempo e carta; ma bensì l'abito ec. Tuttavolta quanto più chiaro non sarebbe stato il vero senso, qualora avesse detdetto: " Molti per l'abito, che hanno acquistato , all' università, di risparmiar tempo e carta, scri-

yono ec.?"

Varj altri esempj recar si potrebbono; ma io credo che gli accennati sieno bastanti a far intender la regola (1), che nella costruzione delle Sentenze una delle cose, a cui debbesi primieramento porre attenzione, si è d'ordinar le parole in maniera, che dimostrino colla massima chiarezza la relazione delle varie parti, che la Sentenza compongono: al che è d'uopo in particolare, che gli avverbj vadano sempre prossimamente uniti alle parole che intendono qualificare; che quando vi s' introduce una circostanza, questa non vada sparsa e isolata in mezzo al periodo, ma sia nel luogo convenevole applicata all'uno o all'altro membros e che ogni termine relativo presenti subito alla mente del leggitore il suo antecedente senza la minima oscurità. Io ho ricordato in ispecie questi tre punti, perchè credo che sien quelli, che più di sovente introducono l'ambiguità nelle Sentens

Rispetto ai termini relativi osserverò eziandio che l'oscurità nasce spesse volte dalla troppo frequente lor ripetizione, particolamente dei pronomi che, gli, le, suo, loro, e simili, quando si possano

<sup>(1)</sup> Essendo gli esempi citati dall'Autore bastantissimi a dichiarar le proposte regole, io mi sono astenuto dall'aggiugnerne di quelli, che avrei potuto cavare dagli Scrittori italiani; giacchè non avrabbon servito che a caricar l'opera inutilmente . Anzi dall'Autore medesimo qualche volta ho stralciati quelli, che mi son sembrati superflui. Perocchè se gli esempi infinitamente giovano a dichiarare i precetti, quando però sopra una cosa medesima sono soverchiamente moltiplicati, invece di dar maggior lume, talvolta recano confusione, e sempreannorano per la soverchia prolissità che introducono. Il Tradustore .

## image

available

not

nem a libro, male tumen composuerat, feceratque ambiguum, quantum in ipso fuir (1). Cetto si e, che l'indicare nella più propria e distinta maniera la relazione di ciascuna parola e di ciascun membro della Sentenza, ad essa reca non solamente chiarezza, ma ancora bellezza e grazia, facendo che l'intelletto corra dolcemente e piacevolmente su tutte le parti di quella.

Ma veniamo alla seconda qualità d'una ben disposta Sentenza, che abbiam chiamato unità. Questa è la proprietà più essenziale. Una certa unità è sempre richiesta in ogni componimento di qualunque genere, perchè si possa dir bello: sempre debb'esservi un qualche legamento fra le parti, te un qualche oggetto vi dec predominare. Come questo principio sia indispensabile nella storia, nell'epica, nella drammatica, e in ogni ragionamen-

to

<sup>(1)</sup> In latino l'ambiguità fra il soggetto della proposizione, e l'oggetto sopra cui cade l'azione del verbo. ossia fra l'agente e il paziente, come diconsi da' Grammatici, non potea nascere, se non quando il verbo era di modo indefinito, che amendue eran posti all'accusativo: Allorchè il modo del verbo era definito, cioè indicativo o soggiuntivo, il caso nominativo distingueva tosto l'agente, e l'accusativo il paziente. In italiano, e nelle altre lingue moderne, mancando questa distinzione de' casi, non v'ha altro mezzo per togliere l'ambiguità ne' sensi che possono esser dubbi, fuorchè il metter l'agente prima del verbo, e il paziente dopo. Se in luogo di dir, che Cesare vinse Pompeo, io dicessi che Pompeo vinse Cesare, ognuno intenderebbe che Pompeo è stato il vincitore; il che è contrario al fatto: e se dicessi, che Cesare Fompeo vinse, o vinse Pompeo Cesa-1e, o vinse Cesare Pompeo, o Pompeo Cesare vinse, niuno più intenderebbe chi sia stato nè il vincitore, nè il vinto. In poesia nondimeno queste trasposizioni alcuna volta son tollerate; ma è sempre pericoloso l'usarle, quando il soggetto della proposizione per qualche circostanza non sia già noto · Il Traduttore.

188 CHIAFFZA DELLE SENTENZE
to, io il mostrerò in appresso. Ma più di tutto
in ciascuna Sentenza è necessaria sempre la più
rigorosa unità. Imperocchè la natura della Sentenza è di esprimere una sola proposizione. Laonde
può ella bensì aver molte parti; ma queste esser
debbono sì strettamente legate fra loro, che facciano sopra la mente l'impressione di un solo oggetto, non già di molti. Ora per conservare quest'unità di Sentenza, le seguenti regole son da osservarsi.

In 1. luogo per tutto il corso della Sentenzala scena dee cangiarsi il men che è possibile. Non abbiamo ad esser portati con subitaneo passaggio da persona a persona, da soggetto a soggetto. In egni Sentenza comunemente v'ha qualche persona o qualche cosa che è quella che regge. Questa; se è possibile, dee continuarsi dal principio sin alla fine. Se io dicessi:,, Quando noi arrivammo a, al porto, essi mi misero a terra, dove io fui salutato da tutti i miei amici, i quali mi ac-, colsero con grandissima cortesia": in questa Sentenza, benche gli oggetti abbian fra loro una sufficiente connessione, ciò non ostante col cambiare si spesso e luogo e persona, noi, essi, io, i quali si mostrano in una veduta così disgiunta; che quasi si perde il senso della connessione. Laddove tosto richiamasi la Sentenza alla sua vera unità coll'esprimerla nella seguente maniera: " Es-, sendo giunto al porto, fui messo a terra, ove da tutti i miei amici fui salutato, ed accolto con grandissima cortesia."

La 2. regola si è di non mai intrecclare in una Sentenza cose, le quali abbiano fra loro sì poca relazione, che facilmente in due o tre Sentenze possan dividersi. La violazione di questa regola urta sempre e disgusta il leggitore. E di vero l' effetto n'è sì cattivo, che de'due estremi è men male il peccare di troppa moltitudine di brevi Sen-

189 sca s

tenze, che ridurle ad una sola, la qual riesca sopraccarica ed intralciata. Per giustificazione di quanto asserisco producto qui alcuni esempj., L' Arcivescovo Tillotson, dice un autore della " Storia d'Inghilterra, morì in quest'anno. Ei fu , sommamente amato dal Re Guglielmo, e dalla , Regina Maria, che nominarono il Dottor Tennison Vescovo di Lincoln a succedergli". Chi sarebbesi mai aspettata questa seconda parte della Sentenza dopo la prima? La proposizione si è, ch'ei fu sommamente amato dal Re e dalla Regina; noi attendevam qualche prova di questo, o almen qualshe cosa che vi avesse relazione; quand' eccoci trasportati ad una nuova proposizione, che nominarono il Dottor Tennison a succedergli. L' esempio seguente è di Middleton nella vita di Cicerone:, In questo infelice stato di pubblica e , privata vita, Cicerone fu oppresso da una nuo-, va e crudele afflizione, per la morte della dilet. , ta sua figlia Tullia, la quale avvenne subito , dopo il suo divorzio con Dolabella, le cui ma-, niere, e il cui umore le eran del tutto spiacevoli". Il principale oggetto di questa Sentenza è la morte di Tullia, che fu cagione dell'afflizione del Padre: la data della morte, accaduta dopo il divorzio con Dolabella, può entrare nella Sentenza con proprietà; ma l'aggiunto del carattere di Dolabella è del tutto straniero all'oggetto primario, e rompe affatto l'unità della Sentenza col metter dinanzi al leggitore un nuovo quadro. La seguente Sentenza tratta da Plutarco è ancor peggiore., La loro marcia, dice egli parlando de "Greci sotto Alessandro, fu per paesi incolti, i " cui selvaggi abitanti viveano a stento, non a-,, vendo altre ricchezze che una mandra di magre , pecore, la cui carne era fetente e senza sapore, , a cagione del lor continuo nutrirsi di pesci marini". Qui la scena cangia ad ogni tratto : la marmarcia de' Greci, la descrizione degli abitanti, il cui paese attraversavano, la notizia delle loro pectore, e la cagione dell'esser le carni di queste por core un cibo di cattivo sapore; formano un affastellamento d'oggetti sì poco legati fra loro, che il leggitore non può senza molta difficoltà com-

prenderli ad un sol guardo. Questi esempi son tratti da Sentenze non troppo lunghe, e tuttavia intralciate. Ma in tal dia fetto è ben più facile che di sovente cadan coloro, i quali amano spaziare ne' lunghi periodi. qui non voglio lasciar d'avvertire, che invano crederebbesi di rimediare a questo errore con una arbitraria punteggiatura. Imperocche le virgole, b il punto e virgola, o i due punti non son quelli che formano la propria division del pensiero : servono essi unicamente a indicare quelle divisioni; che nascono dal tenore delle espressioni; e quindi son bene o mal collocati secondo che più o men corrispondono alla naturale divisione del senso: Quando son posti fuor di luogo non meritano è non ottengono verun riguardo.

La 3. regola per conservar l'unità delle Sentenze è di tenetle sgombre dalle parentesi. In alcune occasioni possono queste avere un certo brio, ove nascano da una vivacità di spirito; che passi à guisa di lampo. Ma per lo più fan cattivissimo effetto, essendo una specie di ruote entro ruote ossia di Sentenze entro Sentenze, che l'autore noti ha sapuro ben compartire ne' loro propri luoghi. Sarebbe inutile il recarne moltiplici esempi, conciossiache sì frequentemente si incontrino negli scrittori scorietti. Un solo ne produrro di Lord Bolingbroke, il quale dalla rapidità del suo ingegno e dalla sua maniera di scrivere, è spesse volte portato a simili inesattezze. "Sembrami, dice egli in uno de' suoi scritti, che per mantenere , il sistema del mondo ad un certo punto; assai

dì.

di sotto bensì a quello della perfezione ideale , (poiche noi siam capaci di concepire quello che siamo incapaci di ottenere), ma però sufficien-, te; soprattutto a costituire uno stato agiato e, , felice, o almen tollerabile; sembrami, dico, che , l' Autore della natura abbia creduto opportuno , di frammischiare di tempo in tempo alle socie-, tà degli uomini alcuni pochi, ma solamente pochi di coloro, a cui gli è piaciuto graziosamen-, te di compartire una maggior porzione di spirto etereo, che non suol essere nell'ordinario corso -3, del suo governo da lui conceduta ai figliuoli de-, gli uomini". Cattivissima Sentenza è questa, in cui per via d'una parentesi, e di altre frapposte circostanze l'autore ha voluto infilzar tante cose; che è stato obbligato a ricominciar la costruzione coll'io dico, la qual frase, qualora incontrasi, può prendersi quasi sempre come un sicuro indizio di mal costrutta Sentenza, scusabile nel parlare, dove non pretendesi la maggiore accuratezza, ma quasi sempre imperdonabile nelle colte scritture: Aggiugnerò un'altra regola sola per l'unità delle Sentenze; la qual è di recarle sempre ad una persetta e giusta conchiusione. Ogni cosa che sia una, debbe avere un principio, un mezzo, ed un fine. Non è mestieri il dire, che secondo ogni regola grammaticale un' imperfetta Sentenza non Sentenza. Ma egli avviene sovente d'incontrare delle Sentenze, le quali, per così dire; son più che finite. Dopo esser giunti a quello, che ci aspettiamo dover esserne la conchiusione, e su cui l'intelletto da ciò che precede è naturalmente invitato a riposare, inaspettatamente salta fuori qualche circostanza, che doveva ommettersi o collocarsi altrove, ed è come una coda appiccata alla Sentenza. Questi aggiunti sommamente la sfigurano, le danno un'aria storpia e sgarbata, e rompono stranamente la sua unità. Il Decano Svvift

UNITA NELLE SENTENZE per esempio nella sua lettera ad un giovine ecclesiastico, parlando delle opere di Cicerone così si esprime: " Con queste opere i giovani più si in-, tertengono, che con quelle di Demostene, il quale certamente ha superato gli altri di molti gradi, almeno come oratore". Qui la chiusa naturale è alle parole ,, ha superato gli altri di molti gradi": queste compiono la proposizione, ne altro da noi s' aspetta; e l'aggiunta circostanza ,, almeno come oratore " vien fuor di tempo. Quanto più compatta non sarebbe stata la Sentenza così esprimendola?,, Con queste opere i giovani più s'intertengono, che con quelle di Demostene, il quale, almeno come oratore ha cer-, tamente superato gli altri di molti gradi". Nella seguente Sentenza di Guglielmo Temple la giunta è pure inopportuna. Parlando egli della Teoria della terra di Burnet, e della Pluralità de' mondi di Fontenelle: " Il primo, dice, non ha potuto terminare il suo trattato senza un panegirico del moderno sapere a paragon dell'an-, tico, e l'altro fa una censura si indecente del-", l'antica poesia preferendo la nuova, ch'io non , ho potuto leggere queste stranezze senza qual-2) che indegnazione, cui niuna qualità degli uomi-,, ni è così atta a destarmi, come la presunzione". La parola,, indegnazione" qui pure termina la Sentenza; e l'ultimo membro è una proposizione del tutto nuova aggiunta alla conchiusione the second contract and other prices

and the children

## LEZIONE XII.



Continuazione su la Struttura delle Sentenze. Forza.

alla chiarezza e unità, che ho dimostrato sì necessarie ad osservarsi nella costruzione delle Senrenze, passo ora alla terza qualità, che ho distinto col nome di Forza. Per questa io intendo una tal disposizione nelle parole e nel membri del periodo, che presentin il senso nella maniera più favorevole, rendano vie più gagliarda l'impressione che vuolsi ottenere, è dieno a ciascuna parola e a ciascun membro il maggior peso e valore. Alla produzione di questo effetto son certamente necessarie le due prime qualità, unità e chiarezza; ma qualche cosa di più fa ancor di mestieri. Imperocche una Sentenza può essere abbastanza chiara, ed anche abbastanza compatta in tutte le sue parti, ossia avere la richiesta unità; e nondimeno, per qualche men favorevole circostanza nella sua struttura, può mancare di quella vivacità o forza d'impressione, che una più acconcia disposizione avrebbe prodotto.

La 1. regola, ch'io darò per accrescer la forza d'una Sentenza, è di strondarla di tutte le ridondanti parole. Queste ben possono talvolta sussi, stere con un discreto grado di chiarezza e d'unità; ma sempre indeboliscono la Sentenza, e la fan

muovere con passo tardo e impacciato:

Est brevitate opus, ut currat sentenția, neu se Impediat verbis lassas onerantibus aures. (1) Hor. De Arte poet.

Egli è massima generale, che ogni parola, la qual non aggiunge valore alla Sentenza, invece lo to. glie. Non può un vocabolo esser superfluo senza pregiudicare. Obstat, dice Quintiliano, quidquid non adjuvat. Tutto quello che agevolmente si può supplir dal pensiero, nell'espressione dee trala. sciarsi. ... Contento d'aver meritato il trionfo, ne ha ricusato l'onore" è meglio detto, che , Essendo contento d'aver meritato il trionfo, ne , ha ricusato l'onore" è meglio detto, che , Es-, sendo contento d'aver meritato il trionfo, egli, ,, ne ha ricusato l'onore". Io reputo quindi che uno de' più utili esercizi nel rivedere quello che abbiamo scritto, sia il ristringere le espressioni troppo allargate, e recidere le inutili escrescenze. che comunemente si trovano nel primo abbozzo: Qui dee aversi un occhio severo, e le nostre Sentenze così castigate acquisteran sempre maggior vigore ed energia, purche la cosa non si porti a un tale eccesso, che renda lo stile arido e scarno. Anche qui, come in tutte le cose, v'ha il suo mezzo. Qualche riguardo si vuol avere alla pienezza e dolcezza del suono: alcure frondi lasciar si debbono a circondare e proteggere il frutto.

Siccome dalle parole superflue, così ancora da' membri ridondanti le Sentenze voglion essere di radate; e a quel modo che ogni parola dee presentare una nuova idea, così ogni membro contement

<sup>(1),</sup> Uopo è di brevità, sicchè trascorra, La sentenza, nè impaccisi con voci, Sol atte ad aggravar le stanche orecchie.

195

ner deve un nuovo pensiero. Opposti a ciò sonoi ditetti che incontriamo sovente di un ultimo membro del periodo, il qual non è altro che un eco del primo, vale a dire una ripetizione della stessa così in diversa forma Addison per esempio parlando del bello: " La prima scoperta di esso, dice, empie l'anima di un'interna gioja, e sparge il diletto sovra tutte le sue facoltà"; ed altrove : " Egli è impossibile l'osservare l'opere divine con freddezza e indifferenza, o mirare tan-, te bellezze senza una segreta soddisfazione e compiacenza": În amendue questi tratti poco o nulla viene aggiunto dal secondo membro della Sentenza a quanto era già stato espresso nel primo. E sebbene la svelta e' franca maniera d' un autore, com'era Addisson; e la graziosa armonia del suo periodo possa in lui palliare siffatte neglia. genze; nondimeno in generale egli è certo, che lo stile sgombro di queste prolissità riesce insieme più robusto è più bello. Dove per lo contrario quando moltiplicate veggonsi le parole senza molplicare corrispondentemente l'idee, l'attenzione rallentasi, e la mente cade nella inazione.

Tolte le superfluità, il 2. mezzo di rinforzar la Sentenza è di aver occhio particolare all' uso delle particelle copulative, delle relative, e di tutte quell'altre che servono ai passaggi ed alle connessioni. Le voci ma, e, che, dove ec. sono sovente i termini di maggiore importanza: son le giuntura ed i perni; su cui s'aggirano tutte le Sentenze; e perciò la grazia e robustezza di queste da siffatte particelle in molta parte dipende. Le maniere d'usarle son certamente sì varie e moltiplici, che non può darsene niun sistema particolare di regole. L'attenzione alla pratica de' più accurati scrittori, e il frequente esperimento dei diversi effetti, che il loro diverso uso produce, può solo in questa parte dirigerci. Io nondimeno, sen-

za pretendere d'esaurir la materia, ricorderò alcune di quelle osservazioni, che mi sono sembrate

più vantaggiose.

Alcuni scrittori moltiplicano senza bisogno le particelle dimostrative e relative col frequente uso di frasi simili alla seguente: "Non vi ha cosa", ", che più prontamente ci disgusti, di quel che ", faccia un parlar tronfio e ampolloso". Nell'introdurre un soggetto, o fissare una proposizione a cui vogliamo che prestisi attenzione particolare questa maniera di stile è assai opportuna; ma nel discorso ordinario è meglio esprimerci più semplicemente e brevemente, dicendo: ", Niuna cosa, più prontamente ci disgusta, che un parlar

"tronfio e ampolloso".

Rispetto alla congiunzione e, la quale occorre sì spesso in ogni genere di componimento, varie osservazioni si debbon fare. Primieramente egli è chiaro, che una non necessaria ripetizione 'di essa indebolisce lo stile. Produce ella a un di medesimo effetto, come l'intercalare e così, quando un racconta qualche novella. Io prenderò. per esempio una Sentenza di Guglielmo Temple. Parlando delle circostanze, in cui la lingua francese si è perfezionata, egli dice: " L' Accademia , fondata dal Cardinal Richelieu per divertire lo , spirito di quella età e di quel regno, e allon-, tanarlo dal censurare la sua politica e il suo ministe-, ro mise in voga quella lingua; e l'ingegno de' , francesi da quell'epoca si è tutto rivolto al raf-" finamento del loro stile e del loro idioma; è , certamente con tal successo, che appena da al-, tri può agguagliarsi, e del pari si stende nel lo-, ro verso, e nella lor prosa." Qui abbiamo non meno di otto e in una sola Sentenza; e trop. po sovente avvien pure, che le Sentenze di questo leggiadro Scrittore si strascinino a questo modo per la disattenta moltiplicazione delle copulative. Sc.

197

Secondariamente dee osservarsi, che sebbene il natural uso della congiunzione e sia quello di unir insieme gli oggetti, e perciò sembri, ch'essa renda più stretta la loro connessione; tuttavia nel fatto spesse volte noi rendiamo la connessione più serrata, e la successione degli oggetti più rapida col sopprimere la congiunzione, che coll'inserirla. Veni, vidi, vici esprime certamente con più vivezza la rapidità, e la pronta successione delle conquiste, che se interposte si fossero le particole copulative. Così nella seguente descrizione di una battaglia Cesare dice: Nostri emissis pilis, gladiis rem gerunt; repente post tergum equitatus cernitur; cohortes alia appropinguant; hostes terga vertunt; fugientibus equites occurrunt; fit magna cedes (1). De Bello Gall. Lib. VII.

Di qui è a rincontro; che quando noi cerchiamo di prevenire una troppo subita transizione da un oggetto all'altro, quando facciamo un' enumerazione, ove ci preme, che gli oggetti appajano il più che è possibile l' un dall'altro distinti, e l'attenzione per qualche momento s'arresti sopra ciascuno, le copulative allor posson moltiplicarsi con gran vantaggio. Tale è la maniera tenuta dallo stesso Cesare nella descrizione d'un'altra battaglia: His equitibus facile pulsis ac perturbatis, incredibili celeritate ad flumen decurrerunt, ut pene uno tempore de ad sylvas, de in flumine, de jam in manibus nostris bostes viderentur (2). De Bello

<sup>(</sup>t) , I nostri, lanciate l'aste, s'avventano colle spa-,, de, improvvisamente vedesi a tergo la cavalleria; s' ,, avvicinan le altre coorti; i nemici voltan le spalle; a' ,, fuggitivi la cavalleria spingesi incontro; si fa grandis-,, sima strage".

<sup>(2) ,,</sup> Rispinta facilmente e scompigliara questa raval-,, leria, con incredibile celerità corsero al fiume, sicchè ,, i nemici pareano quasi essere al tempo stesso e nelle, ,, selve, e nel fiume, e già nelle nostre maoi."

198 FORZA NELLE SENTENZE

Gall. Lib. II. Anche qui egli presenta una pronta successione di avvenimenti; ma come il suo desi, derio era di far vedere in quanti luoghi il nemico sembrava essere al tempo stesso, così opportuna, mente moltiplica le congiunzioni, per dipingere più fortemente questa distinzione de' vari luoghi.

L'attenzione a' diversi casi, ove torna bene l' ommettere, o il raddoppiar le copulative, è di gran momento a tutio lo studio dell'eloquenza. Imperocché egli è una particolarità rimarchevole del linguaggio, che l'ommissione delle particelle congiuntive serva qualche volta a render gli oggetti più strettamente connessi, e che la ripetizione di quelle serva per lo contrario a distinguerli e separarli l'uno dall'altro; sicche l'ommissione s' adoperi a mostrare rapidità; e la ripetizione a dinotare ritardo. La ragione di ciò sembra essere, che nel primo caso la mente si suppone correre con tanta fretta nella rapida successione degli oggetti, che non ha tempo di segnarne le connessioni, e lasciando da parte nel suo impeto le copulative, insieme stringe tutta la serie, come se fosse un oggetto solo. Laddove quando si fa un'enumerazione per dar alle cose vie maggior peso, allor si suppone che la mente proceda con passo più grave e posato, che osservi pienamente la relazione di ciascun oggetto con quello che gli succede, e insieme unendoli con varie copulative, faccia notare, che gli oggetti, sebben connessi, sono però fra loro distinti, che sono molti, non uno. Veggasi per esempio nella seguente enumerazione fatta da San Paolo quanta forza e distinzione s'accresca ad ogni particolare oggetto per la ripetizione delle congiunzioni: " Io son certo che nè la mor-" te, ne la vita, ne gli angeli, ne i principati, , ne le podestà, ne le cose presenti, ne le futu-", re, ne l'altezza, ne la profondità, ne alcun' ", altra creatura potrà separarci dall'amore di " Dio ".

LEZIONE XII. 199 3, Dio". Ad Rom. c. VIII 38, 39. Ciò basti ri-

spetto all'uso delle copulative.

La 3. regola per dar forza alle Sentenze è di collocare la parola, o le parole principali in quel luogo, dove far possano una maggior impressione-Che in ogni Sentenza ci sieno queste principali parole, su cui il senso particolarmente s'appoggia, e ch' esse aver debbano un luogo cospicuo e distinto, è cosa manifesta per sè medesima. Non può accertarsi però con precisa regola, in qual luogo della Sentenza far possano miglior figura, se al principio, o al fine, o qualche volta anche nel mezzo. Ciò varia secondo la natura delle Sentenze. Ma perche la chiarezza dee sempre studiarsi in primo luogo, e la natura delle lingue moderne non permette molta libertà nella collocazione delle parole, ne viene che d'ordinario le principali da noi si pongono al principio della Sentenza, Così Addisson: ,, I piaceri dell'immaginazione, pre-, si in tutta l'estension loro non sono nè così " grandi, come quelli del senso, nè così ,, fini, come quelli dell' intelletto". Il mettere in fronte alla proposizione ciò che ne è il principale oggetto, sembra anche esser l'ordine più naturale e più semplice. Nondimeno talvolta per dar maggior peso alla Sentenza, giova sospendere il senso qualche momento, e presentarlo quindi tutto ad un tratto sul fine. Così Pope nella prefazione alla sua versione d'Omero: " Da qualunque parte, " dice, per noi Omero contemplisi, quello che " più ne ferisce è la sua maravigliosa invenzione".

I Greci ed i Latini aveano in questo sopra di noi un vantaggio considerabile. Per la gran libertà delle inversioni permesse da' loro idiomi poteano scegliere per ciascuna parola il luogo più opportuno, e dar così alle loro Sentenze una forza maggiore. Queste inversioni per le ragioni di già accennate da noi usare si debbono con maggiore ri-

N 4 ser

200 FORZA NELLE SENTENTE

serbo; sebbene a noi pure non sieno in tutto vie.

tate qualor non pregiudichino alla chiarezza.

. Ma o si usino le inversioni o no, ed in qualunque luogo della Sentenza dispongansi le parole principali, è sempre di gran momento, che queste sieno libere da tutte le altre parole, che possano ingombrarle od offuscarle. Per la qual cosa qualor vi sieno circostanze di tempo o di luogo. o altre determinazioni, che il principale oggetto. esiga che gli si uniscano, debbono sempre disporsi in maniera, che non l'inviluppino e ch'ei non abbia sotto all'ammasso di quelle a rimanerne sepolto. Ciò farassi più chiaro con un esempio. Osservisi la disposizione della seguente Sentenza di Lord Shaftsbury nell' Avvertimento ad un Autore. Egli parla de' moderni Poeti paragonati cogli antichi. .. Se mentre professano solamente di pia-, cere, segretamente essi ammoniscono ed istruis-, cono, possono forse così ora, come anticamen-, te, essere con giustizia riputati i migliori e più s, commendevolt fra gli autori". Questa sentenza è ben costrutta. Essa contiene un gran numero di circostanze e d'avverbi necessari a qualificare il senso: se, mentre, soltanto, segretamente, forse, così, ora, come, anticamente, con giustizia; nondimeno son collocati con tanta arte, che non ingombrano, ne indeboliscono la Sentenza, mentre ciò che n'è il principale oggetto, vale a dire, i , Poeti possono giustamente essere riputati i migliori e più commendevoli autori", vien nella conchiusione libero e sgombro, ed occupa il posto che gli conviene. Veggasi ora qual sarebbe l' effetto d'una diversa disposizione. Suppongasi ch' egli avesse così ordinati i membri della Sentenza! , Se mentre professano di piacer solamente, essi ammoniscono ed istruiscono segretamente, pos-, son esser stimati con giustizia i migliori e più , commendevoli fra gli autori forse così ora, coe

, me anticamente". Qui avremmo precisamente le stesse parole, ed anche il medesimo senso; ma per essere gli aggiunti così frammischiati, che coprono i termini principali, il tutto divien perples-

so, senza grazia, e senza nerbo.

La 4. regola perche le Sentenze abbian forza, è di fare che i membri vadano sempre crescendo d'interesse e di valore. Questa maniera di disposizione, che dagli antichi fu detta climan (1), è stata sempre considerata ne' componimenti come una vera béllezza. Il motivo, per cui essa piace; è manifesto per sè medesimo. In tutte le cose noi amiamo naturalmente di salire dal buono al meglio piuttosto che scender in ordin retrogrado. Tostochè ci veggiamo dinanzi un oggetto degno di considerazione, proviam troppa pena al sentirci rispinti addietro per attendere ad una cosa inferiore. Cavendum est, dice Quintiliano, la cui autorità io cito sempre volentieri, ne decrescat oratio, 194 fortiori subjungatur aliquid infirmius, sicut sacrilego fur, aut latroni petulans. Augeri enim debent sencentie, & insurgere (2). Di questa bellezza hella costruzione delle Sentenze le orazioni di Cicerone forniscono molti esempj. La sua maestosa maniera naturalmente a ciò lo porta; e d'ordinario per rendere la graduazion più perfetta, egli viene crescendo ad un tempo e nel senso e nell'armonia con una magnifica pompa. Così nell'orazione à favor di Milone parlando del disegno di Clodio d'assassinare Pompeo: Atqui si res, si vir, si tempus ullum dignum fuit, certe in illa causa sum-

<sup>(1)</sup> Greco termine, che significa scala. Il Traduttore:
(2),, Convien badare, che l'orazion non decresca; e
5, ad un tratto più forte si soggiunga un più debole, co5, me ladro a sacrilego, o petulante ad assassino. Impe6, rocchè le sentenze debbono crescer sempre, e solle7, varsi."

ma omnia fuerunt. Insidiator erat in foro collocatus, atque in vestibulo ipso senatus; ei viro autem mors parabatur, cujus in vita nitebatur salus civitatis; eo porro reipublicæ tempore, quo si unus ille occidisset, non hæc solum civitas, sed gentes omnes concidis-

sent (1),

Io debbo però osservare che questa specie di oratoria progressione nè può sempre ottenersi, ned è pur sempre da ricercare. Solamente alcune specie di composizioni ammetton siffatte Sentenze; e l'usarle troppo frequentemente, massime se il soggetto non richiede tal poinpa, è una spiacevole affettazione. Ma v'ha una maniera di progressione, che tener si deve per regola generale: ne decrescat oratio, & ne fortiori subjungatur aliquid infirmius. Una proposizione o asserzione più debole non dee mai venir dopo una più forte; e quando la Sentenza è composta di due membri, il più lungo generalmente è quel che deve conchiudere. Di ciò v'ha doppia ragione. I periodi così divisi si pronunzian più facilmente; e quando il membro più breve è posto prima, più facilmente si tiene a memoria nell'atto di passare al secondo, e più chiaramente si vede la connessione di amendue. Così il dire: ", Quando le nostre passioni ci " hanno abbandonato, ci applaudiamo colla vana ", credenza d'averle abbandonate noi stessi", più grazioso e più chiaro che il cominciare colla più lunga parte della proposizione:, Noi ci ap-

<sup>(1),</sup> Or se cosa, se personaggio, se tempo v'ebbe, mai degno, certamente in quella causa fu tutto al sommo grado. L'insidiatore era posto nel foro, e nelplo sesso vestibolo del Senato. la morte tramavasi a quell'uomo, su la cui vita appoggiavasi la salvezza, della città, e ciò in quel tempo della repubblica, in cui se egli solo caduto fosse, non solo questa città, ma tutte le genti sarebbono precipitate."

", plaudiamo colla vana credenza d' avere noi stes", si abbandonate le nostre passioni, quand'esse ci
", hanno abbandonato". In generale è sempre cosa piacevole il vedere che la Sentenza venga crescendo fino all'ultimo termine, qualora una tale
costruzione usar si possa senza affettazione e senza pompa intempestiva. ", Se noi, dice Addisson
", molto leggiadramente, saliamo più alto, e ci
", facciamo a considerare le stelle come tanti occa", ni di luce, accompagnate esse pure da varj or", dini di pianeti; se nuovi cieli andiamo ognora
", scoprendo, e nuovi luminari posti più addentro
", in quelle eteree impenetrabili profondità; in un
", tal labirinto di spli e di mondi noi ci troviamo
", affatto smarriti, e confusi dall'immensità e ma", gnificenza della natura". Spettatore N. 420.

Di qui segue la 5. regola per la forza delle Sentenze, la qual è di non chiuderle con un avverbio o un pronome o altra parola meno importante; conciossiaché siffatte conchiusioni sempre le degradano e indeboliscono. V'ha delle Sentenzo però, la cui forza e significazione s'appoggia principalmente sulle parole di questo genere. In tal caso non debbonsi queste considerar come aggiunti, ma come oggetti principali, e conseguentemente aver debbono il luogo primario. Niun difetto per esempio si troverà nella seguente Sentenza di Bolingbroke: , Nelle loro prosperità i miei , amici non mi udran mai; nelle loro avversità , sempre"; dove non mai, e sempre essendo parole enfatiche, debbon essere collocate in luogo da far la maggiore impressione. Ma io parlo presentemente di que' vocaboli che s'introducono come aggiunti, o come qualificazioni di termini più importanti. In tal caso debbono sempre disporsi nelle parti meno cospicue del periodo, e frammischiarsi colle altre parole di maggior dignità in ma204 FORZA NELLE SENTENZE hiera, che conservino il luogo secondario che lor

conviene (1).

Oltre alle parole, anche le frasi che esprimono una semplice circostanza accessoria, assai poco graziosamente chiudono la Sentenza. Noi possiam farne giudizio dal seguente periodo di una lettera di Bolingbroke: " Lasciatemi adunque conchiude-, re col ripetere, che la divisione ha cagionato ji tutti i mali di cui ci lagniamo; che la sola u-, nione può ripararli; e che un grande avanza-, mento verso questa unione era la coalizione delle parti si felicemente incominciata, continuatà , con tanto successo, e da ultimo abbandonatas " inconsideratamente, per non dir peggio". Quést'ultima frase per non dir peggio forma sul fine una meschina cadenza tanto più dispiacevole quanto che il rimanente del periodo è condotto con una specie di progressione, che noi ci aspettavamo di vedere sul fine andar vie maggiormente crescendo.

L'opportuna disposizione di questi aggiunti in maniera che si accordino colla chiarezza e la grazia del periodo, porta sovente moltissima difficoltà. Son essi come le pietre irregolari in una fabbrica, le quali mettono alla prova tutta l'industria dell'artefice per collocarle col minore sconcio possibile. Jungantur, dice Quintiliano, quo congruunt maxime, sicut in structura saxorum rudium etiam inca

<sup>(1)</sup> Gli avverbi in fin del periodo men disdicono in italiano che in altra lingua; conciossiachè essendo per la più patte parole lunghe e di molto suono, massime i derivati dagli aggettivi, come placidamente, relocemente; e simili, sostengono pel loro suono medesimo una certa dignità. Non lascia però di esser vero l'avvertimento dell'Autore, che per la loro natura avet debbono comunemente un luogo secondario piuttosto che il primario a li Traduttore.

lpsa enormitas invenit cui applicari, & in quo possi

sit insistere . (1)

La chiusa è sempre per essi un luogo disadatto. Allorche il senso li richiede, quanto più presto ce ne spacciamo, generalmente egli è il meglio, affinche le parole più importanti e significanti occupin senza ingombro l'ultimo posto. Egli è pur regola essenziale di non ammassar troppe circostanze in un luogo solo, ma distribuirle in diverse parti della Sentenza unitamente alle parole principali da cui dipendono, avendo insieme la cura sopra accennata, che le principali parole non sieno da esse ingombrate. Per esempio ove dice il Decano Svvift: " Quello ch'io ebbi l'ono-, re di ricordare a V. E. qualche tempo fa in , conversazione, non fu un nuovo pensiero" (Lett. al Conte d'Oxford): le due circostanze qualche tempo fa e in conversazione, che qui sono unite, avrebber fatto miglior effetto così disgiunte:,, Quello ch'io ebbi l' onore qualche tempo, fa di ricordare a V. E. in conversazione".

Rispetto alla forza delle Sentenze una 6. regola solamente aggiugnerò; e si è, che quando nei membri della Sentenza due cose son messe in confronto o in opposizione, l'una all'altra, qualche somiglianza dee pur ritenersi nel·linguaggio e nella costruzione. Imperocche allor quando le cose si corrispondono, noi aspettiamo naturalmente che si corrispondano ancor le parole; altrimenti siam dissestati, e la somiglianza o l'opposizione appa-jono più imperfette. Così ove dice Lord Bolingbroke; "I derisori saranno a favor di quelli che

, han

<sup>(1),</sup> Uniscansi dove meglio si adattano, come nella, costiuzione di sassi informi anche la stessa irregola, rità trova sempre ove potersi annicchiare, e dove, portarsi."

FORZA NELLE SENTINZE han maggior brio, la parte seria dell'uman ge-" nere a favor di quelli che han più ragione", l'opposizione sarebbe stata più intera, se avesse detto: "I derisori saranno a favor di quelli , han maggior brio, i seri a favor di quelli che , han più ragione". Il seguente tratto di Pope nella prefazione al suo Omero può servir di perfetto esempio alla regola or mentovata: " Omero , fu il più gran genio, Virgilio il miglior artista; , nell'uno ammiriam l'uomo, nell'altro il lavo-, ro. Omero ci trasporta com imperio imperioso, Virgilio ci guida con un'attraente maestà ... O. , mero versa con generosa profusione , Virgilio 3, comparte con provvida magnificenza. Omero simile al Nilo diffonde le sue ricchezze con subito allagamento, Virgilio simile a un fiume entro al suo letto scorre con una vena costante; , = E quando osserviamo le loro macchine, O mero rassembra il suo proprio Giove ne' più , terribili momenti, quando scuote l'Olimpo, sact-, ta fulmini, empie di fuoco il cielo; Virgilio il ,, rassembra, quale ei l'ha dipinto, in atti di be-, nivolenza, mentre consulta gli Dei, forma i piani degl'imperi ed ordina l'universo". Perio di così costrutti, ove sieno introdotti opportunamente, e non ritornino troppo spesso, hanno una somma bellezza. A questo bello però dobbiani guardarci di non tener dietro con soverchia premue ra. Studiar si dee soltanto all'occasione, quando il confronto o l'opposizione naturalmente lo porta. Se una simile costruzione volesse adoperarsi in tutte le Sentenze, ella partorirebbe una spiacevole uniformità, produrebbe nel periodo un regolar tintinnio fastidioso all'orecchio, e scoprirebbe un'aperta affettazione. Vizioso in questa parte fu tta gli antichi lo stile d'Isocrate; e su di ciò alcuni de migliori critici; singolarmente Dionigi d'Alicarnasso, acremente l'han censurato.

de-

Questo è quanto io aveva a dire intorno alle Sentenze considerate sotto i tre capi di chiarezza; unità, è forza. Per due ragioni ho voluto insistere sopra di ciò lungamente. In primo luogo perche è un soggetto, il quale per sua natura può rendersi più didattico, e sottomettersi a regole più precise, che molti altri soggetti di critica; e in secondo luogo perche mi sembra di molto uso e di molta importanza. Imperocche sebben parecchie di quelle attenzioni , ch'io ho raccomandate, possan parère soverchiamente minute, il loro effetto però sopra lo stile è assai maggiore di quel che alle prime potrebbe immaginarsi. Un sentimento che in un periodo venga espresso con chiarezza, con forza, e con buon ordine, fa sempre nell'animo una più viva impressione, che uno il qual sia os. curo, o debole, o intralciato. Ognuno il sente al paragone: e se questo effetto è sensibile anche in una solo sentenza; quanto più lo debb'essere in un intero discorso, che di tali sentenze sia com. posto?

La regola fondamentale però, a cui tutte l'altre ridur si possono, è quella di esporre nel più chiaro ordine e più naturale l'idee che vogliam trasfondere in altri. Ogni esposizione che dà al senso maggiore aggiustatezza, e l'esprime con maggiore vantaggio, ci piace, e si chiama bella. Or a questo tendono tutte le regole, ch'io ho accennato; Anzi se gli uomini sempre pensassero chiaramente, e fossero al tempo stesso interamente padroni della lingua, in cui scrivono, poche regole sareba bero di mestieri. Le loro Sentenze acquisterebbeto allora per sè medesime tutte le proprietà di precisione, unità, e forza, ch'io ho raccomandato. Imperocché egli è certo, che ogniqualvolta ci esprimiam malamente, v'ha sempre, oltre al cattivo maneggio della lingua, qualche difetto nella maniera di concepire le cose. Le Sentenze oscure,

deboli, intralciate son per lo più, se non sempre il risultato di oscuri, deboli, intralciati pensieri. Il parlare e il pensare agiscono e reagiscono l'un sull'altro scambievolmente. La Logica e la Retorica hanno qui, siccome in molti altri casi, una stretta connessione; e chi impara a disporre le sue Sentenze con accuratezza e con ordine, impara nel tempo stesso a pensare con ordine e accuratezza: osservazione che sola basta a giustificare tutta la cura, che in questa materia noi abbiamo impiegato.

## LEZIONE XIII.

Continuazione su la Struttura delle Sentenze.

Armonia.

Fin qui abbiamo considerato le Sentenze riguardo al senso, e mostrato ciò che appartiene alla loro chiarezza, unità, e forza. Or prenderemo a considerarle rispetto all'armonia, ossia al diletto che porgono all'orecchio, ultima tra le lor qualità, di cui abbiamo proposto di ragionare.

ell suono è certamente una qualità assai inferiore al sentimento; ma che tuttavia non vuol essere trascurata. Imperocche siccome il suono è il veicolo per cui trasmettonsi le nostre idee; così molta connessione debb'esservi fra l'idea trasmessa, e il suono che la porta. Le idee piacevoli difficilmente si possono tramandare alla mente con suoni aspri ed ingrati: l'immaginazione rivoltasi tosto che gli ode pronunziare. Nibil, dice Quintiliano, potest intrare in affectium, quod in aure, velut quo-

dam

dam vestibulo, statim offendit (1). La musica ha naturalmente gran forza sopra d'ogni uomo per eccitare e facilitare certi interni movimenti; cosicchè qualunque affetto per noi si brami di risvegliare in altri, si troveran quasi sempre de' suoni corrispondenti, atti a promuoverlo. Ora il linguaggio può in qualche grado esercitare questo poter della musica: circostanza che deve in noi accrescere vie maggiormente l'idea di sì maravigliosa invenzione. Non contento d'interpretare agli altri i nostri concetti, può egli ancor rinforzarli co' suoni analoghi; ed al piacere di comunicare i pensieri può aggiugnere il nuovo e separato piacere della melodia.

Nell'armonia de' periodi due cose hanno a considerarsi: prima il suono aggradevole, o la modulazione in genere senza alcuna particolare espressione; indi il suono ordinato in modo da divenrare espressivo del senso. La prima cosa è la più comune, la seconda è una bellezza più parti.

colare .

Consideriamo primieramente il suono piacevole in generale, qual proprietà di una ben costrutta sentenza; e siccome abbiam trattato fin qui delle Sentenze in prosa, a queste sole ristrigniamoci anche in questo luogo. La bellezza della costruzion musicale nella prosa dee dipendere, siccome è chiaro per se, da due cose, dalla scelta delle parole, e dalla lor disposizione.

Incomincio dalla scelta delle parole, intorno a cui non v'ha molto a dire, salvo che vogliasi discendere ad un fastidioso e frivolo esame della forca de' vari suoni semplici, di cui il parlare è composto. Egli è evidente, che più aggradevoli

ai-

<sup>(1) ,,</sup> Nulla può penetrare nel cuore, se nell'orecchio, ,, che è il primo ingresso, ritrova subito un intoppo. "

Tomo I. O

all'orecchio son le parole formate di suoni molli e liquidi, in cui si abbia una convenevole mesco. lanza di vocali e consonanti, senza consonanti troppo aspre ammassate l'una su l'altra, o troppe vocali aperte che si succedano, e cagionino un iato, o spiacevole apertura di bocca. Dee aversi per principio generale, che ovunque i suoni riescon difficili alla pronunzia, son anche nella stessa proporzione duri e penosi all' orecchio. Le vocali danno dolcezza al suono delle parole, le consonanti robustezza. La musica del linguaggio richiede una giusta proporzione di amendue le cose, ed urta egualmente, quando per l'eccesso dell'una o dell'altra il suono riesce o troppo ruvido, o troppo, molle ed effeminato. Le parole di più sillabe comunemente son più aggradevoli all' orecchio, che le monosillabe. Piacciono per la combinata successione de' suoni che gli presentano; e perciò le lingue più musicali ne abbendano in maggior copia. Fra le parole di una certa lunghez. za le più armoniche son quelle, che non son tutte formate di sillabe lunghe, ne tutte di brevi, ma di un'accorta mescolanza dell'une e dell' altre, come, velocità, dolcemente, impetuoso ec. "

L'armonia che risulta dalla convenevole disposizione delle parole e de' membri del periodo è cosa più complessa, e che richiede attenzione più dilicata. Imperocche sebben le parole sien tutte scelte accuratamente, e tutte sonore, ove siano mal disposte, la musica della Sentenza è affatto perduta. Nell'armonica struttura e disposizione de' periodi niun autore ne antico ne moderno ha potuto agguagliar Cicerone. Egli ha studiata questa parte con somma cura, e compiacevasi fin anche all'eccesso di ciò, che per lui chiamavasi plena con numerosa oratio. Basta aprire i suoi libri per trovare immantinente de' tratti, che rendon sen-

sibile all' orecchio l'effetto del musicale linguaggio. Qual tratto per esempio può mai desiderarsi più rotondo e pieno e sonante, che il seguente periodo nella quarta Catilinaria: Cogitate quantis laboribus fundatum imperium, quanta virtute stabilitam libertatem, quanta Deorum benignitate austas exaggeratasque fortunas una non pene delerit (1).

Ma poiche la struttura de' periodi è suscettibile di una melodia all'orecchio sensibilissima, fa d' uopo or ricercare come formisi questa melodiosa struttura, quali ne sieno i principi, e con quai leggi abbiasi a regolare. S'io volessi qui seguitare gli antichi Retori, facile mi sarebbe il recar di tai leggi un gran numero; perciocche su questo articolo sono essi discesi a minutissime particolarità, e ancor più minute che in qualunque altra cosa attinente al parlare. Stabilivano essi, che alla prosa egualmente, siccome al verso, appartengano certi numeri, meno fissi bensi e precisi, ma tali però da potersi accertare con regole. Andavano pur tanto innanzi da specificare perfino i piedi, o le successioni delle sillabe lunghe e brevi, che entrar dovevano ne' varj membri d' una Sentenza, e mostrare l'effetto che da ciascuno aveva a risultare. Dovunque trattavano della struttura delle Sentenze, l'armonia era sempre l'oggetto primario. Cicerone e Quintiliano ne sono pieni'. Sulle altre qualità, chiarezza, precisione, unità, robustezza, che noi abbiamo considerato per principali, essi scorrevano leggermente; ma tostochè arrivavano a ciò che da essi era detto junctura (numerus, ivi spaziavano largamente.

<sup>(1),,</sup> Considerate, come l'impero fondato con tanti, stenti, la libertà stabilita con tanto valoré, le fortu,, ne con tanta benignità degli Dei accresciute e ampli,, ficate, una sola notte da capo a fondo sia stata in pro,, cinto di revesciare."

Dionigi d'Alicarnasso, uno de' più giudiziosi Critici dell'antichità, ha scritto sulla costruzione delle Sentenze un trattato, che tutto ristringesi all'effetto lor musicale. Ei fa consistere il pregio d'una Sentenza in quattro cose: 1. nella dolcezza de' suoni semplici, 2. nella combinazione de suoni, vale a dire nei numeri o piedi; 3. nel cambiamento, ossia nella varietà delle modulazioni; 4. ne' suoni convenienti al senso. Di tutte queste cose egli scrive con somma accuratezza e sottilità, e degnamente può consultarsi; quantunque chi avesse presentemente a scrivere un libro sulla struttura delle Sentenze, certamente vorrebbesi che prendesse a considerare la cosa sotto un migliore e più utile aspetto.

A' tempi moderni la musica del discorso è stata assai meno studiata; e per molte ragioni assai meno può alle regole assoggettarsi. Alcune di queste ragioni converrà ch' io ricordi, si per giustificare l'astenermi ch' io fo, dal seguire su questo punto gli antichi Retori, e sì per mostrare onde sia avvenuto, che una parte della composizione, la quale facea una volta una figura sì ragguardevole, or molto meno inviti la nostra attenzione.

In r. luogo le antiche lingue, intendo la greca e la latina, erano assai più suscettibili, che le nostre non sono delle grazie e della efficacia della melodia. La quantità delle loro sillabe era più fissa e determinata; le loro parole eran più lunghe e più sonore; il loro metodo di variare le desinenze de' nomi e de' verbi introduceva una maggior varietà di liquidi suoni, e la liberava da quella moltiplicità di brevi vocaboli ausiliari, che noi siamo costretti ad impiegare; e quel che più importa si è, che le inversioni permesse da quelle lingue davano agli scrittori la libertà di assestar le parole in quell'ordine, che più convenisse all' armonica costruzione: vantaggi tutti grandissimi, ch'

essi godevano sopra di noi per rendere i loro pe-

riodi più armoniosi.

In 2. luogo i Greci ed i Latini, massime i primi, eran popoli più musicali, per così dire, di noi: e più diletto prendevano alla melodia del discorso. E' noto che la musica era fra loro un'arte più estesa, che non fra noi; era studiata più universalmente, e applicata a maggior varietà di oggetti. Varj eruditi, e particolarmente l'Abate du Bos nelle sue Riflessioni sulla poesia e la pittura, han chîaramente provato, che le tragedie e le commedie degli antichi eran soggette ad una specie di musica. Quindi il modos fecit, e il tibiis dextris de sinistris, che vedesi messo innanzi alle commedie di Terenzio. Ogni sorta di declamazio. ne, e di discorso era da essi pronunziata con un tono più musicale che non suole da noi costumarsi, e avvicinavasi ad una specie di canto o recitativo. Presso gli Ateniesi eravi quella, che si chiamava melodia nomica, di cui i pubblici ufficiali nel promulgare le leggi al popolo eran tenuti a servirsi, affinche leggendole con toni impropri non le esponessero al disprezzo. Fra i Romani vi ha una segnalata storia di C. Gracco, che quando parlava in pubblico, teneya un musico dietro di se per dargli col flauto i convenevoli toni. Anche nel proferire quelle terribili aringhe tribunizie, colle quali egli infiammava una metà de' cittadini di Roma contro dell'altra, questa attenzione alla musica del discorso troppo in que' tempi sembravagli necessaria al buon successo. Quintiliano sebbene in ciò condanni il soverchio studio, concede anch' egli però che un certo cantus obscurior in un pubblico dicitore è un pregio e una bellezza. Quindi quella varietà di accenti acuto, grave, e circonflesso, che troviamo segnati sopra alle sillabe greche, per esprimere non la lor quantità, ma il tono con cui dovevano proferirsi, l'

ARMONIA NEILE SENTENTE applicazione de quali accenti ora a noi è del tuta to ignora E sebbene i Latini non segnassero nelle loro scritture siffatti accenti, appar nondimeno: da Quintiliano, che usavanli nella pronunzia : Quantum, quale, dice egli, comparantes, gravi; interrogantes, acuto tenore concludunt: ,, paragonana do il quanto e il quale, servonsi del tono gra-, ve; interrogando, servonsi dell'acuto". Siccome adunque la musica era un oggetto, a cui i Greci e i Latini faceano nel parlare assai maggio. re attenzione, e siccome in ogni genere di pub. blico ragionamento usavan essi molto maggiore varietà di note, di toni, e d'inflessioni di voce; che non suole da noi adoperarsi, egli è ciò una ragione apertissima della più attenta cura ch'essi ponevano a quella costruzione delle Sentenze; che meglio si confacesse a tal musicale pronunzia.

E' noto eziandio, che in conseguenza del genio delle loro lingue, e della loro maniera di proferire, l'armonica costruzione delle Sentenze producea realmente sopra di essi ne pubblici parlamenti maggior effetto, che non potrebbe produra re in alcuna nazione moderna : altra ragione per cui da lor meritava di essere studiata più diligen. temente. Cicerone nel suo trattato intitolato Orator dice espressamente! Conciones sæpe exclamare vidi, cum verba apre cecidissent; id enim expectant aures. (1) E reca pure un notabile esempio dell' effetto prodotto da un'armonioso periodo sopra tutta un'adunanza, allegando un tratto udito da lui medesimo in un'aringa di C. Carbone. Il tratto su questo: Patris dictum sapiens temeritas flii comprobavit; al suono di cui, dice egli, tantus

<sup>(1),</sup> Ho udito spesso le adunanze far plauso, allorché, le parole cadute fossero acconciamente; perocché que, sto è ciò che aspetta l'orecchio."

clamor concionis excitatus est ut plane admirabile esset (1). Egli fa osservare i piedi, di cui queste parole sono composte, ed a cui attribuisce il poter della melodia; e mostra come alterandone la collocazione, per esempio col dire: Patris dictum sapiens comprobavit temeritas filii, tutto l'effetto si perderebbe. Or sebbene sia certo che la sentenza di C. Carbone è sommamente armoniosa, è piacerebbe anche oggidì à qualunque adunanza; hondimeno io non posso credere che una sentenza egualmente armonica in nostra lingua potesse negli animi nostri produrre eguale efferto, ed eccitar tant'applauso e tanta ammirazione, quanta afferma Cicerone che quella ne ha destato. La melodia del parlare ha minor potere sopra di noi; che non avea sopra de' Greci e de' Romani, di che altra pruova abbiam pure nel medesimo Cicerone: In versu quidem, dice egli, theatra tota exclamant, si fuerit una syllaba aut brevior aut lon. gior. Nec verò multitudo pelles novit, nec ullos numeros tenet, nec illud quod offendit, aut cur, aut in quo offendat, intelligit; lo tamen omnium longizudinum & brevitatum in sonis, sieut acutarum graviumque vocum judicitim ipsa natura in auribus nostris collocavit. Orat. cap. L.I. (2)

Per queste ragioni io son d'avviso, che vano per noi sarebbe il prestare alla costruzione armonica delle Sentenze quella medesima attenzione

(1) ;, Tanto grido destossi nell'udienza, che fu una ; maraviglia."

<sup>(2) ,</sup> Nel verso certamente se una sillaba sola è più " lunga o più breve, esclama tutto il teatro. Nè già ,, la moltitudine conosce i piedi. o comprende i nume-,, ri, o sa ciò che offende, o dove, o perchè; ma di ,, tutte le lunghezze e brevità ne' suoni, siccome pure , delle voci gravi ed acute la stessa natura negli orecchi " nostri il giudizio ha collocato. "

ARMONIA NELLE SENTENZE che vi prestavan gli Antichi. La dottrina de greci e latini Critici su questo punto ha tratto alcuni ad immaginare, che potesse egualmente applia carsi a' nostri idiomi, e che la nostra prosa similmente potesse regolarsi per trochei, e spondei, e giambi, e peonj, ed altri metrici piedi. Ma in primo luogo le nostre parole non possono misurarsi per questi piedi se non imperfettamente, conciossiachè la quantità, ossia la lunghezza e brevità delle nostre sillabe non sia così fissa e soggetta a regole, come nella lingua greca e latina, ma spesso arbitraria e determinata dall' enfasi e dal senso. In secondo luogo quand'anche la nostra prosa ammettesse questo metrico regolamento, 1º effetto di esso per la nostra semplice manjera di recitare (1), non sarebbe così sensibile all'orec. chio, nè gustato sarebbe con tanto piacere, come lo era da' Greci e da' Romani. E per ultimo tutta questa dottrina intorno alle misure ed a' numeri della prosa, anche nel modo con cui fu es-posta dagli antichi Retori, è molto vaga ed incerta: Benchè abbiano quelli assai scritto su tal materia, non hanno però mai saputo ridurla a regole, che in pratica riuscissero di vero uso. Se consultiam l'Oratore di Cicerone, dove quest'articolo è discusso con maggior minutezza, vedremo quanto gli antichi Critici differissero l'un dall'altro intorno ai piedi più acconci per la chiusa, e per l'altre parti della Sentenza, e quanto si lasciasse al giudizio dell'orecchio. Nè certamente è possi-

<sup>(1)</sup> L'Autore qui allude principalmente alla maniera di reditare degl' Inglesi, la quale, come vedremo in seguito, è assai flemmatica e iredda. La nostra è molto più viva e animata; e perciò anche l'armonia da noi ricercasi maggiormente: con tutto ciò non sembra che in questo siam neppur noi da paragonare agli antichi Greci e Latini. Il Tradustore.

bile il dare intorno a questo soggetto precise regole in veruna lingua; perciocche ogni prosa deve l'asciarsi andar libera ne' suoi numeri, e secondo il tenor del discorso la modulazione delle Sentenze dee variare in mille modi.

Ma sebbene io conosca, che questa musical disposizione non può ridursi a sistema; sono però ben lontano dal credere, che sia una qualità da trascurarsi interamente. Anzi sostengo, che il suo effetto è considerevole, e che chiunque ama di scriver con grazia, e molto più chi cerca di parlar in pubblico con buon esito, dee farvi non piccolo studio. Ma ciò che deve dirigerio, si è l'orrecchio coltivato dall' attenzione e dall' esercizio, troppo generali essendo le regole, che dar si possono su questo punto. Ve n' ha alcune ciò non ostante, che di nolto giovamento esser possono per formare l' orecchio all' armonia convenevole del discorso; e tra queste io verrò qui accennando le principali.

Due sono le cose, da cui l'armonia del discorso précipuamente dipende, cioè l'opportuna distribuzione de' varj suoi membri, e la chiusa o ca-

denza finale.

Io dico in I. luogo, che dee farsi attenzione alla distribuzion convenevole de' varj membri del periodo; nel che è da osservare che tutto quello che è facile ed aggradevole agli organi della voce, suona pur graziosamente all'orecchio. Mentre il periodo s'avanza, la terminazione di ciascun membro forma una pausa nel recitare; le quali pause debbono in modo distribuirsi, che rendan libero il corso della respirazione, e al tempo stesso debbon trovarsi in tali distanze, che abbiano una certa armonica proporzione fra loro. La cosa si farà più chiara cogli esempj. La seguente sentenza è dell'Arcivescovo Tillotson; "Questo discorzo concernente la facilità de' comandamenti di

ARMONIA NELLE SENTENZE

"Dio suppone interamente e riconosce le diffi"coltà che s'incontrano al primo entrare nella
"carriera religiosa, eccetto soltanto in quelle per"sone che hanno avuto la sorte di esser tratte al
"la religione per facili ed insensibili gradi di una
"pia e virtuosa educazione". Qui non v'ha armonia, anzi piuttosto della durezza e spiacevolezza, la qual nasce principalmente da questo, che
nel periodo non v'è che una sola pausa posta nel
mezzo a' due membri in cui e diviso, ognun de
quali è sì lungo, che cagiona nel recitarli una

considerevole difficoltà di respiro:

Osservisi all'incontro la facilità; con cui viene scorrendo la seguente Sentenza di Guglielmo Temple, e i graziosi intervalli a chi le pause son collocaté. Egli scrive a Lady Essex per confortarla sulla morte del figlio . , lo sperai da principio , che non avesse lungamente a durare ciò ch'erà sì violento; ma quando scorsi che il dolor vo: , stro crescea col tempo vie più, a guisa di fitt-, me; che sempre ingrossa quanto va più lonta-;, no; allorche vidi nascerne conseguenze sì tris 3, ste, da minacciare, non men che il figlio, la , vostra salute e la vostra vita ; non ho potuto 5, più trattenermi dal supplicarvi per amore del 3, cielo, di voi medesima, de' vostri figli, de' vo-3, stri amici, della vostra patria, della vostra fa-, miglia, che non vogliate più lungamente abi , bandonarvi a tanta desolazione; ma vogliate al-, la fine destar la vostra pietà, dar luogo alla , vostra prudenza, e ravvivare quell' invincia bile spirito de' Percys; che non sil ascid mai abbattere 'da alcun disastro". Qui ogni cosa è insiememente agevole al respiro, ziosa all'orecchio; e questa fluidità, questa regolare e proporzionata divisione de' membri nelle sue sentenze è quella che rende lo stile di Guz glielmo Temple ognor dolce e piacevole : E' però da

da badare al tempo stesso, che le pause troppo frequenti, o collocate ad intervalli troppo misurati e regolari non sappiano di affettazione.

La 2. cosa a cui si deve por cura, e la chiusa o cadenza di tutto il periodo, la quale essendo la parte più sensibile all'orecchio, merita perciò la massima attenzione; onde a ragione dice Quintiliano: Non igitur durum sit; neque abruptum quo animi velut respirant ac reficientur. Hæc est sedes crationis, boc auditor expectat, bic laus omnis declamat (1). Má la sola regola importante che in ciò possa darsi, è che qualora si cerca la dignità e l'elevazione, il suono dee sempre andar crescendo sul fine; e in conseguenza i membri più lunghi del periodo, e le parole più rotonde e risonanti alla conchiusione debbono riserbarsi. Può in ciò servire d'esempio la seguente sentenza di Addisson: Blla empie l'animo (parlando della vis, sta) di una varietà maggiore d'idee, conversa 5, co suoi oggetti a maggiore distanza; e più , lungamente continua nell'azione senza essere , da' suoi propri godimenti stancata o saziata"; Ogni leggitore dee qui esser sensibile alla bellezza che nasce e dall'accorta divisione de' membri e delle pause, e dalla maniera con cui la Sentenza è rotondata, e condotta ad una piena ed arinonica conchiusione.

Succede rispetto alla melodia quel ch'io ho già hotato avvenire rispetto al senso, che il cader bassamente sul fine urta sempre assaissimo e disgusta. Imperò le particelle, i pronomi, i monosillabi son nella chiusa così all'orecchio disaggradevoli, come ho mostrato che son contrari alla

<sup>(1) ,,</sup> Non sia adunque duró e spezzato quello, ove 5, gli animi per certo modo respirano e si ricreano. Que-5, sto è il riposo dell'orazione, questo aspetta l'uditore, 5, di qui ridonda la maggio lode. "

ARMONIA NELLE SENTENZE forza dell'espressione. Il sentimento ed il suono han qui fra-loro una scambievole influenza. Quel che offende l'orecchio indebolisce la forza del senso; e ciò che degrada il sentimento, in conseguenza del suo effetto primario sembra aver anche cat-

tivo suono...

E' però da riflettere, che le Sentenze costrutte in maniera, che la rotondità, e la risonanza aumenti sempre sul fine, danno al discorso un tono declamatorio; e l'orecchio agevolmente s'avvezza a quella cantilena, e se n'annoja. Perciò chi vuol tener desta l'attenzione dell'uditore o del leggitore, chi vuol conservar nelle sue composizioni la vivacità e la forza, deve esser accorto a variar le misure. Ciò riguarda così la distribuzione de' membri, come le cadenze sul fine. Mai non si debbon succedere l'uno all'altro più periodi costruiti in egual modo, e colle pose ad eguali intervalli. Per rendere il discorso vivace insieme e maestoso, mescolare si debbono le vibrate e brevi Sentenze alle lunghe e rotonde. Anche le dissonanze accortamente introdotte, i suoni spezzati, le deviazioni dalle cadenze regolari han qualche volta buonissimo effetto. La monotonia è il vizio, in cui facilmente cadono gli scrittori, che troppo corrono dietro all'armonia ed alla rotondità; e l'avere un sol tono, una sola misura è pari difetto che il non averne. Qualunque orecchio volgare può essere sufficiente per formarsi una qualche specie di melodia, e su questa contornare tutte le proprie Sentenze; ma siffatta melodia ben presto diviene poi disgustosa. Per variare la melodia opportunamente richiedesi orecchio giusto e corretto: proprietà che non in tutti gli autori sì facilmente s' incontra.

Ma per quanto l'attenzione all'armonia non sia da trascurarsi, deve però contenersi entro ai giusti confini, perocchè ogni apparenza di affetta.

210-

zione in questa parte è disgustosa, massimamente se il troppo amore di quella tradisce in modo l'autore da fargli sacrificare al suono la chiarezza, la precisione, e la forza del sentimento. Tutte le parole insignificanti introdotte soltanto per rotondare il periodo e compiere l'armonia, complementa numerorum, come le chiama Cicerone, sono altamente da biasimare in qualunque discorso. Per questi puerili ornamenti le Sentenze assai più perdono nella forza di quel che possano acquistare nella bellezza del suono. Il senso egualmente che il suono ha la sua propria armonia; e quando il senso del periodo è espresso con chiarezza; con forza, con dignità, è ben raro che le parole pur non feriscano piacevolmente l'orecchio. A render grata la cadenza d' un tal periodo basta una moderata attenzione: l'effetto di una attenzione più studiosa altro non è per lo più, che di renderlo snervato e languido. Quintiliano dopo tutte le cure che impiega per regolare le misure della prosa, vien finalmente coll'usato suo buon senso a questa conchiusione: In universum, si sit necesse, duram potius atque asperam compositionem malim esse, quam effæminatam in enervem, qualis apud multos. Ideoque vincta quedam de industria sunt solvenda, ne laborata videantur, neque ullum idoneum aut aptum verbum prætermittamus gratia lenitatis. In. stit. Lib. IX. c. 4. (1).

Cicerone, come ho osservato dianzi, è il più

<sup>(1) ,,</sup> In genere, quando non possa farsi diversamen, te, io voglio che il componimento sia piuttosto duro
, ed aspro, che effemminato è snervato, come è presso
, molti. Laonde alcune parti, che sono legate, debbon, si a bella posta in certo modo slegare, perchè non
, appajano lavorate con troppo studio; nè tralasciare si
, deve mai alcun termine acconcio e significante per sera
, vire alla piacevolezza del suono.

eccellente modello di stile armonioso Tuttavolta il suo amore per esso è troppo visibile, e la pompa de'suoi numeri qualche volta pregiudica alla forza. Quella nota sua chiusa esse videatur, che nella solà orazione per la legge Manilia s'incontra undici volte, lo ha esposto alla censura dei suoi medesimi contemporanei. Dobbiam però avvertire in difesa di questo grande Oratore, che nel suo stile v'ha moltissima unione dell'armonia colla facilità, la quale è sempre un gran pregio; e se la sua armonia qualche volta può credersi studiata, sempre però appare, che lo studio gli sia costato pochissima pena.

Fin qui ho parlato della piacevolezza del suono, e della modulazione in generale. Or rimane a trattare di una maggiore bellezza di questo genere, cioè del suono adattato al senso. Il primo non è che un semplice accompagnamento per piacere all'orecchio; il secondo suppone una particolare espressione data alla musica. Dobbiamo in questa considerare due gradi, 1. l'andamento del suono adattato al discorso; 2. una particolar somiglianza fra un oggetto ed il suono impiegato a descriverlo.

Io dico in r. luogo, che l'andamento del suono dee adattarsi al tenor del discorso. I suoni
hanno per più rispetti della corrispondenza colle
nostre idee, parte naturale, e parte prodotta dalle
artificiali associazioni. Quindi è che ogni continuata modulazione di suono imprime al nostro
stile un certo carattere ed una certa espressione.
Le Sentenze costrutte colla pienezza e colla rotondità ciceroniana producono l'impressione di
una cosa importante, magnifica, grave; perciocchè
tale si è il tono che prende una continuazione di
sentimenti di questo genere. Ma un simil tono
non converrebbe ad una passione violenta, ad uno
stretto ragionamento, ad un discorso familiare.

Oues

Questi richieggono sempre misure più risentite. O più facili, od anche talvolta interrotte. Perciò il sollevare i periodi od abbassarli, come il soggetto richiede, è regola importantissima nell'arte oratoria. Niun tono, qualunque sia, quand'anche non producesse cattivo effetto per la sazietà, può corrispondere a tutti i diversi componimenti, e nemmeno a tutte le parti di un medesimo componimento. Sarebbe così assurdo lo scrivere un panegirico e un'invettiva colle medesime cadenze, come l'adattare alle parole di un'aria tenera e amorosa il suono di una marcia guerriera.

Osservisi con qual finezza la seguente sentenza di Cicerone sia accomodata a rappresentare la tranquillicà di uno stato contento: Etsi l'omini nibil est magis optandum, quam prospera, equabilis, perpetuaque fortuna, secundo vitæ sine ulla offensione cursu; tamen si mibi tranquilla & pacata omnia fuissent, incredibili quadam ac pene divina, qua nunc vestro beneficio fruor , letitie voluptate caruissem. (1) Orat. ad Quir. post. red. Non vi fu mai cosa più perfetta in suo genere; ei dipinge per così dire all'orecchio. Ma quanto non sarebbe egli stato deriso, se avesse impiegato un simil periodo, o una cadenza eguale à questa nell'inveire contro di Marc' Antonio, o di Catilina? E' necessario adunque che noi fissiamo dapprima nella nostra mente una generale idea del tono conveniente al soggetto e ai sentimenti che dobbiamo esprimere, cioè

<sup>(1) ,,</sup> Avvegnachè niuna cosa sia maggiormente a de, siderarsi che una prospera, equabile e continuata for, tuna in un corso di vita sempre secondo, e senza ve, run inciampo; nulladimeno, se andata sempre mi fos, se ogni cosa placida e tranquilla, io sarei stato privo
,, di una certa incredibile e quasi divina voluttà, onde
, or mi sento per beneficio vostro soavemente innon, dato "."

cioè quello che assumon essi naturalmente, e in cui più comunemente si manifestano, o dolce e scorrevole, o posato e solenne, o pronto e vivace, o spezzato e interrotto. Questa idea generale dee dirigere il corso del nostro componimento, o per parlare in termini musicali, dee fornirci la chiave, e formare il fondamento della melodia, variatà poi e diversificata nelle parti, secondo che variano i nostri sentimenti, o che meglio richiedesi a formare una convenevole varietà per piacere all'orecchio.

Ma in 2do. luogo oltre alla generale corrispondenza dell'andamento de suoni coll'andamento de pensieri, dee procurarsi una più particolare espressione di certi oggetti per mezzo di suoni somiglianti. Questa può eseguirsi talvolta ancor nella prosa; ma in minor grado; nè molto in quella suol ricercarsi. La poesia è dove ricercasi principalmente; siccome quella, che maggiore attenzione al suono per se richiede, e dove le inversioni e la libertà dello stile poetico danno sul suono maggior impero, ajutato anche dalla verificazione, e da quel canto segreto, a cui siamo portati in leggendo le cose poetiche. Ma è necessario in questo luogo uno schiarimento maggiere.

I suoni delle parole impiegare si possono a rappresentare principalmente tre classi d'oggetti : 1, gli altri suoni, 2, il moto, 3, gli affetti dell' a-

nimo.

lo dico in r. luogo, che con una opportuna scelta di parole noi possiamo produrre un suono che assomigli altri suoni, come il mormorar de ruscelli, il fischiare de'venti, il rimbombo de'tuoni. Questo è il più semplice caso di siffatta specie di bellezza, perciocche l'imitazione è qui naturale, sono suoni rappresentati da altri suoni, e tra le idee del medesimo genere è facile il formar la connessione. Di molta arte non fa mestieri al

poeta per usare, allorche vuol descrivere de suoni placidi e dolci, le parole che abbondan di liquide e di vocali, e che scorrono più molle nente; o quando vuol descrivere de suoni aspri, unir insieme delle sillabe aspre, e di difficile pronunziazione La comune costruzione delle lingue qui pur l'ajuta: perciocche nella più parte di quelle si troverà che i nomi di molti suoni particolari hanno qualche affinità co' suoni medesimi; così il ronzar degl' insetti, il sibilar de serpenti, il gracchiare de corvi ec. son tratti apertamente dai suoni che rappresentano. La seguente ottava della Gerusalemme liberata del Tasso è stata sovente citata come un eccellente modello di questa imitazione delle cose per mezzo de suoni:

", Chiama gli abitator dell'ombre eterne ", Il rauco suon della tartarea tromba; ", Treman le spaziose atre caverne, ", E l'aer cieco a quel romor rimbomba;

" Nè sì stridendo mai dalle superne " Regioni dal cielo il folgor piomba;

", Ne sì scossa giammai trema la terra, ", Quando i vapori in sen gravida serra

### Cant. iv. stan. iii.

La z. classe d'oggetti che il suono delle parole prende sovente ad imitare è il moto, secondo che è rapido o tardo, violento o placido, equabile o interrotto, facile o accompagnato da sforzo. Benchè fra il suono ed il moto non v' abbia naturale affinità, pure ve n'ha moltissima nella immaginazione, come si scorge dalla connessione fra la musica e la danza. Quindi è in poter del poeta il darci una viva idea della specie di moto, ch'ei vuol descrivere per mezzo de' suoni, che nella nostra immaginazione corrispondono a questo moto.

Tomo I.

Le sillabe lunghe naturalmente destano l'impressione di un moto tardo, come in quel verso:

Olli inter sese magna vi brachia tollunt. (1)
Georg. 1v.

Una successione di sillabe brevi presenta al pensiero un moto rapido, come in quell'altro:

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum. (2)

Così Omero; come Virgilio sono grandi maestri di questa specie di bellezza; e copiosi nell'opere loro ne son gli esempi, molti de quali sono stati sì spesse volte citati, e sono già così noti, ch' è inutile il ricordarli.

La 3. specie d'oggetti, che i suoni possono rappresentare, consiste negli affetti dell'animo. A prima vista parer potrebbe, che i suoni fossero a queste cose affatto stranieri; ma che abbiano con esse ancora qualche connessione, è bastantemente provato dal potere che ha la musica di svegliare e rinforzare certe passioni, è secondo che la modulazione e il tono di essa vien variando, introdurre una serie d'idee piuttosto che un'altra. Vero è che questa, metafisicamente parlando, non si può dire una somiglianza fra il senso, ed il suono, giacchè le sillabe lunghe o brevi non hanno alcuna analogia coi penseri e le passioni. Ma se una serie di sillabe pel loro semplice suono richiama una serie d'idee più facilmente che un'altra, e dispone l'anima a concepir quell'affetto, che il Poe-

<sup>(1) ,,</sup> Alzan essi le braccia con gran forza.
(2) ,, Quadruplicato suon rapido desta

<sup>,</sup> Il battere dell'unghia velocissima , Nel polveroso campo.

LEZIONE XIII. Poeta intende di eccitare; una tal serie di sillabe. può dirsi con sufficiente ragione che rassomigli al senso, o vi corrisponda. Non nego, che in molti esempj, o'e ammirasi questa bellezza de'suoni accomodati al sentimento, l'immaginazione ha molta parte; è secondo che il leggitore è tocco da questo o quel passo; figurerà spesso una somiglianza fra il suono ed il senso, che gli altri non sapran discoprire: Modulerà i numeri secondo la disposizione dell'animo suo , e formerà egli stesso la musica; che s'immaginerà d'ascoltare. Contut. tociò che sianvi reali esempi di questo genere, è che la poesia sia capace di simile espressione, non può mettersi in dubbio: Senza molto studio o molta riflessione un Poeta, mentre descrive il piacere; la gioja; e gli oggetti aggradevoli; dal sentimento interno del suo soggetto è naturalmente guidato a usar suoni dolci, scorrevoli; graziosi:

Namque ipsa decoram
Cæsariem nato genitria, lumenque juventæ
Purpureum, lo lætos oculis afflarat honores. (1)
Æneid, 11.

#### e altrove :

Devencre locos lotos do amona viceta
Fortunatorum nemorum, sedesque beatas;
Largior bic campos ather, do lumine vestit
Purpureo, solemque suum, sua sidera norunt: (2)
Æneid. vi.

(1) " Ei degli occhi spirava e delle chiome

" Quei chiari, lieti e gi ovenili onori, " Ch'ella stessa di lui madre gl' infuse. Traduzione del Care.

(2) ,, Ciò fatto ; ai luoghi di letizia pieni ,
, All'amene verdure , alle giojose
,, Contrade de'felici e de'beati

ARMONIA ec. Le sensazioni forti e vivaci richieggon numeri più rapidi e più animati:

Juvenum manus emiçat ardens Littus in hesperium. (1)

Æneid, vut.

I soggetti tetri e melanconici naturalmente si ca sprimono con suoni gravi e con lunghe parole.

Et caligantem nigra formidine lucam. (2)

Æneid, vi.

Bastami d'aver dato una sufficiente introduzione a questa materia: una discreta cognizione de'buoni Poeti antichi e moderni suggerirà maggior copia d'esempi del medesimo genere. E con questo io porrò fine alla discussione sulla struttura delle Sentenze, avendola bastantemente considerata sotto ai quattto capi proposti, chiarezza, unità, forza, ed armonia.

LE.

(1) ,, Di giovani uno stuol balza veloce ,, Sul lido Esperio.

(2) . . . . E il bosco tenebroso pingombro tutto di nero spavento.

<sup>&</sup>quot; Giunsero al fine. E' questa una campagna, Con un aer più largo, e con la terra,

<sup>,,</sup> Che d'un lume di porpora è vestita; ,, Ed ha'l suo sole e le sue stelle anch' essa. Traduziono del Caro.

## LEZIONE XIV

Origine e natura del linguaggio figurato.

Finito ciò che riguarda la costruzione delle Sentenze, procedo ora alle altre regole concernenti lo Stile. La mia generale distinzione delle qualità dello stile è stata chiarezza, ed ornamento. Ho considerata la chiarezza così nelle semplici parole, come nelle sentenze. Dell'ornamento, per quanto dipende da una graziosa, forte, armonica costruzione delle parole, è stato pure bastantemente trattato. Ma un'altra parte considerevole dell'ornamento dello stile si è il linguaggio figurato, che dee esser ora il soggetto delle nostre fiflessioni, e che merita una piena discussione (1).

La prima ricerca debb' essere: che cosa sieno le figure del discorso? Generalmente sono maniere di parlare, che più o meno si scostano dalla espressione semplice e comune: l'idea che vuolsi trasmettere, viene con quelle annunziata in un mo. do particolare, e con qualche accessoria circostanza diretta a rendere l'impressione più forte e più vivace. Quand'io dico, a modo d'esempio, che

1' uo-

<sup>(1)</sup> Delle figure del discorso tutti gli Scrittori di Rerorica trattano si estesamente, che il citarli sarebbe cosa
infinita. Su i fondamenti del linguaggio figurato in generale uno de'più istruttivi Scrittori sembrami Du Marsais nel suo Trattato de'tropi per servir d'introduzione
alla Retorica e alla Logica. Per le osservazioni su le particolari figure possono consultarsi gli Elementi di critica
(Element of Criticism), dove il soggetto è trattato a fondo, e illustrato con grande varietà di esempj. L'Autore.

LINGUAGGIO F.GURATO

l'uomo dabbene sente conforto anche in mez-, zo alle avversità ", io esprimo il mio pensiero nella maniera più semplice; ma quando dico, che , spunta al giusto la luce ancor di mezzo alle te. , nebre ", il medesimo sentimento è espresso in una maniera figurata; una nuova circostanza vi è introdotta, la luce è posta in luogo del conforto, e le tenebre invece dell' avversità. Nella stessa guisa il dire: " E impossibile, per quante ricer-, che da noi si facciano, il conoscere pienamen-, te la divina natura ", egli è formare una proposizione semplice. Ma quando altri dice r " Puoi , tu colle tue ricerche raggiugnere Iddio? Puoi " tu penetrafe le perfezioni dell' Altissimo? Egli , è sublime al par de cieli; che puoi tu fare ? , Egli è più profondo dell'abisso; che puoi tu discernere "? Questo introduce nello stile un modo figurato, non essendovi soltanto espressa la proposizione, ma insieme l'ammirazione e lo stupore.

Sebben però le figure inchiudano uno scostamento da quella maniera di favellare, che è riputata più semplice, non si ha tuttavia a conchiudere, che comprendano alcuna cosa straordinaria, o fuori del naturale. Ciò è sì lontano dal vero, che in molte occasioni son esse per lo contrario il metodo più naturale d'esprimere i nostri sentimenti. Egli è impossibile di formare un discorso, senza farne uso frequentemente; anzi pure assai poche son le sentenze di qualche lunghezza, in cui non incontrisi una od altra espressione, che chiamar debbasi figurata. Da qual cagione questo proceda, si spiegherà in appresso. Il fatto mostra frattanto, che le figure sono una parte di quel linguaggio, che la natura medesima agli uomini suggeri. sce. Non son esse un prodotto dello studio, o un' invenzion delle scuole; mai più illetterati parlano spesso figuratamente al pari dei dotti . Ogniqualvolta l'immaginazione degli uomini ancor più vol. gati è molto avvivata, o accese sono le passioni dell'un contro l'altro, gli udiam prorompere in un torrente di figurate espressioni così forti e impetuose, come usar si potrebbero da'più artificiosi

declamatori.

Qual'è dunque il motivo che ha rivolta cotanto l'attenzione de' Retori e de Critici a queste manière di favellare? Egli è l'aver osservato, che molta parte della bellezza e della forza del discorso in quelle è riposta, e l'aver trovato che portan sempre qualche carattere o segno distintivo, per cui ridurre si possono a distintivo la contra e avventura esse debbono il nome di figure; perciocche siccome la figura o la forma è quella che distingue un corpo dall'altro, così queste forme del parlare hanno tutte una loro particolare sembianza, che le distingue così dall'altre figure,

come da ogni semplice espressione.

Possono le figure generalmente riguardarsi come un linguaggio prodotto dall'immaginazione e dalle passioni. La giustezza di questa nozione meglio apparirà dal particolare esame che ne farò in appresso. I Retori comunemente le dividono in due classi: figure di parole, e figure di pensiero. Le prime generalmente si chiamano tropi, e consistono nell'impiegare una parola a significar qualché cosa diversa dal suo senso originale e primitivo; cosicche alterando la parola distruggesi la figura. Per tal modo nell' esempio recato di sopra: La luce spunta all' uom giusto di mezzo alle , tenebre", il tropo consiste nella luce e nelle tenebre; non essendo presi questi termini letteralmente, ma sostituiti a conforto e avversità, a motivo di qualche somiglianza o analogia, che si suppongono avere con tali condizioni di vita. Nelle figure di pensiero le parole s'adoprano nel senso proprio e letterale, e la figura consiste nella stessa qualità del pensiero, come avviene nelle eLINGUAGGIO FIGURATO

sclamazioni, nelle interrogazioni, nell'apostrofe; nella similitudine, dove benche si cangino le parole, e si trasportino d'una in altra lingua, si può tuttavia conservar sempre la figura medesima nel pensiero. Questa distinzione però non è di grand' uso, giacche in pratica non vi si può nulla fabbricar sopra, e non è pur sempre abbastanza chiara. Egli è poco importante, che a qualche particolar modo d'espressione noi diamo piuttosto il nome di tropo o di figura, purche abbiamo ognor fisso, che il linguaggio figurato importa sempre qualche colorito d'immaginazione, o qualche movimento d'affetti espresso nel nostro stile : e forse meglio dividere si potrebbono in figure d'immaginazione, e figure di passione. Ma senza insistere sopra alcuna divisione artificiale, sarà più utile l'entrare nella ricerca dell'origine e della natura delle figure. Solamente innanzi di passare a questa ricerca, due generali osservazioni sarà opportuno il premet-

La 1. è intorno all' utilità delle regole rispetto al linguaggio figurato. Io concedo, che uno può parlare e scrivere con proprietà senza sapere il nome delle figure, o averne mai studiate le regole La natura medesima, come s'è già osservato, è quella che dettá l'uso delle figure; e a somiglianza di Mons. Jourdain presso Moliere, il quale avea parlato in prosa per quaranta anni senza saperlo, può uno usare a proposito le metaforiche espressioni, senza avere della metafora veruna idea . Non segue però da questo che le regole sieno inutili o superflue. Ogni scienza nasce dalle osservazioni sopra alla pratica. Questa ha preceduto sempre il metodo e la regola; ma la regola e il metodo hanno poi sempre perfezionato la pratica in ogni arte. Tuttodi incontriamo delle persone, che cantano piacevolmente senza conoscere pur una nota di musica. Contuttociò si è trovata cosa vanLEZIONE XIV.

taggiosa il ridurre queste note alla scala, e format della musica un'arte; e sarebbe affatto ridicolo il pretendere, che l'arte non sia di veruna utilità, perche la pratica è fondata nella natura. La proprietà e la bellezza del parlare certamente perfezionare si possono, come l'orecchio e la voce; e il conoscere i principi di questa bellezza, e le ragioni che rendono una maniera di parlare preferibile ad un'altra, non può mancar d'ajutare è

dirigere nella scelta più opportuna.

Ma osservo in 2. luogo, che sebbene questa qualità dello stile meriti attenzione, e sia un convenevole oggetto di scienza e di regole, e sebben molta parte della bellezza di un componimento dipenda dal linguaggio figurato, dobbiam tuttavia. guardarci dal credere, ch'essa dipenda soltanto o principalmente da tal linguaggio. La cosa va asvai altramente. Il molto luogo che la dottrina de' tropi e delle figure ha occupato ne' sistemi di retorica; l'ansiosa cura che si è mostrata nel dare i nomi a tante loro varietà, e disporle sotto diverse classi, ha tratto parecchi ad immaginare che se i loro componimenti fossero inorpellati con · un buon numero di questi fregi, non dovessero aver bisogno d'altra bellezza; e da ciò è nata molta affettazione e caricatura. Il sentimento o l'affetto compreso sotto all' espressione figurata si è quello che dà tutto il merito. La figura non è che l'abbigliamento; il senso n'è il corpo e la sostanza . Niuna figura potrà mai rendere interessante un componimento che sia vuoto o freddo; laddove se il sentimento è sublime o patetico, può ottimamente sostenersi da sè medesimo, senza verun ajuto tolto da quelle a prestanza. E quindi è che molti de' più sorprendenti, e più magnifici tratti de' migliori Autori sono espressi col linguage gio più semplice. Il seguente passo di Virgilio, per esempio, si fa strada al cuore immediatamena

LINGUAGGIO SEMPLICE te senza l'ajuto di veruna figura. Ei descrive un Argivo, che cade estinto in battaglia assai lungi dal nativo paese:

Sternitur infelix alieno vulnere, cælumque Aspicit . In dulces moriens reminiscitur Argos. (1) Æneid. X 781.

Un sol tratto di questo genere pennelleggiato dal. la mano medesima della natura val più di mille figure. Egli è pure da osservarsi, che nella più parte di que' passi teneri è patetici che fanno sì grand' onore a Virgilio, questo eccellente Poeta si esprime sempre colla maggiore semplicità, (2) come:

Te, dulcis conjux, te solo in littore secum, Te veniente die, te decedente canebat. (3) Georg. IV.

E così pure nella tenera preghiera d'Evandro alla partenza del suo figlio Pallante:

At vos, o Superi, & Divum tu maxime Rector Juppiter, areadii, quæso, miserescite Regis, Et patrias audite preces. Si numina vestra Tn-

(1) ,, Cade il meschin d'altrui ferita, e il cielo

"Guata, e morendo il caro Argo rammenta.
(2) Nel primo degli esempi, che l'Autor qui produce, vi è l'apostrofe: Te, dulcis conjux, e la ripetizione del te; nel secondo v' ha pur l'apostrofe e personificazione: Fortuna, minaris; l'esclamazione: Nunc ob! nunc liceat; e la ripetizione: Dum cura ambigua, dum spes incerta ec. Queste figure però dettate naturalmente dalla passione medesima, non tolgono, che nel totale l'espressione non sia semplicissima. Il Traduttore.

(1),, Te, diletta consorte, in su deserta,, Spiaggia solingo, te al venir del giorno, , Te in flebil voce al suo partir cantava.

Incolumem Pallanta mibi, si fata reservant, Si visurus eum vivo, & venturus in unum, Vitam oro, patiar quemvis durare laborem.

Sin aliquem infandum casum, fortuna, minaris, Nunc, oh! nunc liceat crudelem abrumpere vitam, Dum curæ ambiguæ, dum spes incerta futuri, Dum te, care puer, mea sera & sola voluptas, Amplexu teneo, gravior ne nuncius aures Vulneret. (1)

Æneid. vrrr. 572.

Allo stesso modo il semplice stile della Scrittura;, Disse Iddio: la luce si faccia, e fu fatta", desta alti pensieri con molto maggior vantaggio, che se fosse decorato delle più pompose metafore.

Il fatto si è, che il forte patetico, e il vero sublime non solo han poca dipendenza dalle figure, ma generalmente le rigettano. Il proprio luo go di queste è dove regna un moderato grado di elevazione e di passione; e allora esse contribuiscono all'abbellimento del discorso; purchè per rà

, Che 'l cor pria che gli orecchi mi percuota.

Traduzione del Caro.

di di soli di pensieri e di naturali sentimenti, purche sieno inserite a luogo opportuno, e nascano per sè medesime dal soggetto senza essere ricercate.

Premesse queste osservazioni, passo ora da dar contezza dell'origine è della natura delle figure; spezialmente di quelle che dipendono dalle parole, è formano la numerosa classe, che i Retori chia-

mano tropi .

Ne' primi principi del linguaggio gli nomini incominciarono a dare i nomi ai diversi oggetti che distinguevano, o a cui pensavano. Ma questa nomenclatura fu su le prime assai ristretta. A misura che le idee degli uomini moltiplicaronsi, e crebbe la cognizione degli oggetti, crebbe anche la copia de' nomi e delle parole. Ma niuna lingua è adeguata all'infinita varietà degli oggetti e delle idec; ne v'ha lingua sì copiosa, che per ciascuna separata idea abbia un vocabolo separato. Gli uomini anzi naturalmente cercarono d'abbreviare questafatica di moltiplicar le parole; e per dar men aggravio alla memoria fecero, che una parola, la quale già avevano appropriata ad un certo oggetto, o ad una certa idea, servisse per qualche altr' oggetto o idea in cui trovassero o immaginassero qualche relazione col primo. Così la preposizione in originalmente su inventata per esprimere la cirtostanza di luogo. " Il tale fu ucciso in un bosco". In progresso di tempo mancarono le parole per esprimere lo stato degli uomini secondo diverse condizioni di fortuna o situazioni di animo, ed essendosi immaginata qualche somiglianza o analogia fra queste e il luogo de' corpi, la voa ce in fu adoperata ad esprimere queste circostanze. come,, essere in piena salute, o in istato di ma-, lattia, in prosperità o in avversità, in gioja o , in afflizione, in pericolo o in sicurezza". Qui veggiamo apertamente la preposizione in assumere un senso figurato, ossia la veggiam tratta dalla sua originale significazione ad esprimere qualche altra cosa, che a quella si riferisce, o le assomi-

glia.

I tropi di questo genere abbondano in tutte le' lingue, e manifestamente derivano dalla mancanza de vocaboli propri. Le operazioni della mente, e le affezioni del cuore son quelle singolarmente, che in quasi tutte le lingue si esprimono per mez-20 di parole tolte dagli oggetti sensibili: e la ragione n'è chiara. I nomi degli oggetti sensibili in tutte le lingue furono i primi ad inventarsi, e furono gradatamente estesi a quegli oggetti intellettuali, di cui gli uomini avevano più oscuro concepimento, ed a cui trovavano più difficile l' assegnare distinti nomi. Preser quindi a prestanza i nomi di qualche idea sensibile, con cui la loro immaginazione scoperse qualche affinità. Così noi diciamo,, un giudizio penetrante, una mente chia-,, ra, un cuor tenero o duro, un aspro o dolce ", contegno". Diciamo ", ardente di sdegno , ac-" ceso d'amore, gonfio d'orgoglio, strutto dal , dolore"; e queste son quasi le parole significanti che abbiamo per siffatte idee.

Ma sebbene la povertà del linguaggio e la mancanza de' vocaboli sia stata indubitatamente una delle cagioni dell'invenzione de' tropi, non è però stata l'unica, ne forse la principale sorgente di queste forme del parlare. I tropi son derivati più spesso, e più largamente si sono estesi, per l'influenza che l'immaginazione ha sopra d'ogni linguaggio. Io mi sforzerò di spiegare la traccia che questa ha tenuto presso tutte le nazioni.

Ogni oggetto, che fa impressione sopra lo spirito umano, è sempre accompagnato da certe circostanze e relazioni, che ci feriscono al tempo stesso. E' non presentasi mai isolato, ossia indipendente, e separato da ogn'altra cosa; ma si

238 ORIGINE DELLE FIGURE

offre sempre con qualche rapporto ad altro oggetto che lo precede o lo segue, che n'è cagione od effetto, a cui somiglia o s'oppone; e sempre si mostra distinto per certe qualità, o attorniato da cette circostanze. Per questo modo ogni oggetto porta con se qualche altra idea; che si può dire accessoria. Queste idee accessorie talvolta colpiscono l'inimaginazione più che la stessa idea principale, per essere o più aggradevoli o più famigliari, o perche richiamano alla memoria una maggior varietà di circostanze importanti. L'inimaginazione è più disposta a fermarsi sopra una od altra di quelle; e perciò invece d'usar il nome dell' idea principale che vuol esprimere, adopera quello dell' idea accessoria; comeche la principale abbia. un nome proprio e conosciuto: Per questo modo un'ampia varietà di termini figurati o di tropi s' introduce in ogni lingua; non per necessità ma per elezione; e gli uomini di vivace immaginazione ogni giorno ne vanno il numero aumentando:

Così per esempio quando vogliamo esprimere l'epoca, in cui uno stato ha goduto più riputazione, è facile l'impiegar le parole proprie a significar quest' idea; ma siccome facilmente si lega nella nostra immaginazione collo stato di una pianta in fiore, prendiamo quest'idea corrispondente, e diciamo: "Il romano impero fu assai florido sotto Augusto". Il condottiere di una fazione è un espressione propria e semplice; ma perchè il capo è la principal parte dell' unian corpo, e si suppone dirigere tutte le altre operazioni animali, fermandoci su questa somiglianza, diciamo: " Catilina fu il capo della congiura". La parola voce originalmente fu inventata per esprimere il suono articolato formato dagli organi della bocca; ma perche gli uomini con questo mezzo dichiararono agli altri le loro idee e le loro intenzioni, questa parola ha assunto vari altri sen-Sin

si, tutti derivati da questo effetto primario; così il "dar la sua voce per qualche cosa" vuol dire esprimer il proprio sentimento a favore di quella. Oltreciò siffatta parola è stata trasferita a significare volontà o giudizio, ancorche non espresso con alcuna interposizione di voce; e però diciamo, sentir la voce della coscienza, la voce della nas, tura, la voce di Dio". Quest'uso prende origine manifestamente non tanto dalla mancanza delle parole, quanto dall'allusione che noi facciamo alla voce nel suo primitivo senso per trasmettere la nostra idea unita ad una circostanza, da cui l'immaginazione crede, che le si accresca maggior forza e vivezza.

La contezza ch' io ho dato, e che sembra e satta e compiuta, dell'introduzione de' tropi in tutte le lingue, s'accorda con quella che Cicerone brevemente accenna nel suo terzo libro dell'Oratore: Modus transferendi verba late patet; quem necessitas primum genuit, coacha inopia de angustiis; post autem delectatio, jucunditasque celebravit. Nam ut vestis frigoris depellendi causa reperta primo, post adhiberi capta est ad ornatum etiam corporis de dignitatem, sic verbì translatio instituta est ino-

piæ causa, frequentata delectationis (1).

Da quello che è detto chiaramente apparisce, come sia avvenuto, ciò ch' io ho toccato in altra lezione, che tutte le lingue nel loro primitivo stato più abbondino di figure. Amendue le cagio.

mı,

<sup>(1),</sup> Il modo di trasportare le parole dall'uno all'al; tro senso è assai esteso. Nacque prima dall'inopia
;; é dalle angustie, e fu accresciuto poi dal diletto. Im; perocchè siccome le vesti furono prima inventate a
;; riparo del freddo, e poi cominciarono ad usarsi per
;, ornamento e decoro; non altrimenti i traslati nelle
;, parole s'instituirono per bisogno, e si frequentarono
;, per piacere".

ORIGINE DELLE FIGURE ni, alle quali io ho ascritto la loro origine, concorrono a produr questo effetto nel principio delle società. Il linguaggio è allora povero, e scarso il numero de nomi propri per l'indicazione degli oggetti; al tempo stesso l'immaginazione grande influenza allora esercita sopra i pensieri degli uomini, e sulla loro maniera d'esprimerli; sicche parte per necessità, e parte per elezione il loro discorso dee a quell'epoca molto abbondare di tropi. I selvaggi sono naturalmente assai portati alla maraviglia, e allo stupore: ogni nuovo oggetto li sorprende, gli atterrisce, e fa sull'animo loro gagliarda impressione; dall'immaginazione e dalle passioni son eglino più governati, che dalla ragione; e il lor parlare per conseguenza molto conserva di que colori che ad esse appartengono. Noi troviamo di fatto esser questo il carattere delle lingue americane e indiane: ardite, pittoresche, metaforiche, piene di forti allusioni alle qualità sensibili, e a quegli oggetti che più li feriscono nella loro salvatica e solitaria vita. Un capo degl' Indiani aringa alla sua tribù con più forti metafore, che un Europeo non userebbe in un poema.

A misura che il linguaggio gradatamente si avanza alla sua perfezione, quasi tutti gli oggetti acquistano de'nomi propri, e la chiarezza e precisione si studia maggiormente. Contuttociò per le ragioni sopra accennate i tropi debbono continuar tuttavia ad occupare un luogo considerevole. Senzache in ogni lingua v'ha assai numero di parole, le quali comeche fossero figurate nella prima loro applicazione a certi oggetti, col lungo uso però han perduto interamente questo valor figurato, e son ora considerate per espressioni semplici e naturali. Di questo genere sono i termini summentovati, che dalle qualità sensibili furono trasferiti ad esprimere le operazioni o quali-

tà dell'animo: "giudizio penetrante, mente chia-, ra, cuor duro", e simili: Ve n'ha pure di quelle, che rimangono in una specie di stato medio, che non han del tutto perduta la loro figurata allusione, ne tanto ne ritengono da imprimere allo stile un espresso carattere di parlar figu. rato, come in queste frasi: "cogliere l'altrui pen-", siero, entrare in un discorso, tener dietro ad ", un argomento, agitare una lite", e molt'altre di cui abbondano pressochè tutte le lingue. Or nell'uso di queste frasi un corretto Scrittore dee sempre aver riguardo alla figura o allusione su cui si fondano, e guardarsi dall'applicarle in modo che non sia ad esse conveniente. Si dirà bene a cagion d'esempio, che " uno si ricovera sotto al , patrocinio di un Grande", ma non già che " si , ricovera sotto alla maschera della dissimulazio-, ne ", perciocche la maschera può ben nascondere, ma non già dar ricovero. Un oggetto che si descrive, sarà "vestito di molti epiteti", ma non "vestito di circostanze", poiche le circostanze alludono allo stare dintorno, non al vestire. Simili attenzioni alla proprietà dello stile sono importantissime:

Quel che si è detto fin qui, tende a dichiarar la natura del linguaggio, e a render ragione, perchè i tropi e le figure contribuiscano alla bellez.

za e grazia dello stile.

In r. luogo esse arricchiscon la lingua, e la rendono più copiosa. Per mezzo loro si moltiplican le parole e le frasi, onde esprimere ogni sorta d'idee, e descrivere le differenze ancor più minute, le mezze tinte, le sfumature, dirò così, dei pensieri, che niuna lingua co'soli termini propri, e senza l'ajuto de'tropi riuscir potrebbe a dipingere.

In z. luogo esse recano dignità allo stile. La familiarità de termini comuni, a cui le nostre orec-

UTILITA' DELLE FIGURE chie son troppo accostumate, mira piuttosto a degradarlo. Qualor abbiamo bisogno di adattar lo stile ad un soggetto elevato, a troppo mal partito ci troveremmo, se non potessimo trar soccorso dalle figure, le quali accortamente impiegate fanno in un discorso lo stesso effetto, che i ricchi e splendidi ornamenti in una persona di alto affare, per conciliar rispetto, e dar un'aria di magnificenza a chi li porta. Siffatto ajuto è spesso necessario anche alla prosa; ma alla poesia spezialmente lo è per modo, che senza di quello non può sussistere. Perciò le figure son quelle che formano il comun linguaggio poetico. Il dire che "tut-,, ti gli uomini sono egualmente soggetti alla mor-, presenta soltanto un'idea volgare; ma ella solleva ed empie l'immaginazione, quando è dipinta da Orazio in questa guisa.

Pallida mors æquo pulsat pede pauperum tabernas, Regumque turres; (1)

Lib. 1. Od. IV.

ovvero

Omnes eodem cogimur; omnium Versatur urna, serius, ocius Sors exitura, & nos in æternum Exilium impositura cymbæ. (2)

Lib. II. Od. III.

(1) " Urta la Morte pallida " Del piè con forza eguale

, Il povero tugurio, E la magion reale.

Traduzione dell' Abate Venini .

(2) " Tutti del Re terribile " Siam spinti all'atre soglie; " Tutti l'urna agitabile " I nostri nomi accoglie.

O Più

LEZIONE XIV.

În 3. luogo le figure ci offrono il piacere di vederci presentati insieme due oggetti senza confusione, vale a dire l'idea principale, che è il soggetto del discorso, e l'accessoria, che n'e l'ornamento. Noi veggiamo, come dice Aristotele, una cosa nell'altra; il che sempre alla mente è di diletto. Împerciocche niente più appaga e intertiene l'immaginazione, che il confronto e la somiglianza degli oggetti; e tutti i tropi sono appunto fondati su qualche relazione o analogia di una cosa coll'altra. Quando, per esempio, in vece di gioventu uno dice "l'aurora della vita", l'immaginazione immediatamente discorre su tutte le circostanze, che somiglianti rendono questi due oggetti; ella ha sott' occhio al tempo stesso un certo periodo dell'umana vita, e un certo tempo del. giorno, così analoghi l'uno all'altro, ch'ella si ferma con piacere a contemplare in un sol punto senza pena o consusione i due simili oggetti.

Un 4. vantaggio delle figure si è di darci spesso una più chiara e più viva idea del principale degetto, che non avremmo, se fosse espresso in termini semplici, e spogliato della sua idea accessoria. Questo anzi è il vantaggio loro primario; in virtu del quale propriamente si dice, che danno luce e splendore al soggetto. Esse il presentano in maniera pittoresca; rendono un concerto astratto in qualche modo sensibile, e l'adornano di tai circostanze, che abilitan l'intelletto a poterlo cogliere con sicurezzz, e contemplare a suo bell'agio. ,, Quelle persone, dice uno (r), che si

O più tardo o più celere Esce ogni nome; e uscito In un eterno esilio Ne manda oltre Cocito.

, gua-

Traduzione dell' Abase Venini. (1) L'Autore della Ricerca filorofica sopra P erigine delle idee del Sublime e del Bello.

44 UTILITA' DILLE FIGURE

a guadagnano il cuore di molti, e che da molti , si scelgono per compagne nell'ore piacevoli destinate al sollievo dalle cure, non sono per l'or. dinario persone di splendide qualità, o di gran-, di virtù; son come il verde del prato, su cui , fermiamo gli sguardi affaticati dal rimirare gli oggetti più folgoranti". Qui per una felice allusione al colore tutto il concetto è trasmesso alla mente con una sola parola in modo chiaro e vivace. Un' acconcia figura molto pur giova al convincimento; e l'impressione di una verità si fa per essa con maggior forza e vivezza, che altrimenti. Così nel seguente tratto del Young: "Un cuor bollente di fervide passioni manda sempre alla testa de'fumi che l'offusca-, no", siffatta immagine che offre tanta corrispondenza fra l'idea sensibile e la morale, serve di nuovo argomento per rinforzare l'asserzione dell'autore, e conciliarle maggior credenza.

Oltreciò qualor noi vogliamo destar sentimenti di piacere o d'avversione, possiamo sempre per mezzo delle figure accrescerne il movimento e la forza, guidando l'immaginazione ad una serie di idee piacevoli o disgustose, corrispondenti all'impressione che intendiamo di fare. Così quando illustrar vogliamo un oggetto bello o magnifico, prendiam le immagini dalle più belle o più grandiose scene della natura, e con ciò diam luce di leggitore, e lo disponiamo a seguirci nelle dolci impressioni, che ci proponiamo di eccitargli.

Quel che abbiam detto dell'uso e degli effetti delle figure, naturalmente ci guida a considerare il maraviglioso poter del linguaggio, a cui non possiamo rivolgere il pensiero senza grandissima ammirazione. Qual eccellente mezzo non è questo or divenuto per trasmettere tutti i concetti

cett.

dell'animo, ed anche le più sottili e dilicate opere dell'immaginazione! Non contento della semplice comunicazione delle idee, ci dipinge pur queste idee, e dà il colorito e il rimo alle nozioni ancor più astratte. Nelle figure che adopera; ci presenta altrettanti specchi, dove mirate gli oggetti una seconda volta nelle lor somiglianze. Ci intertiene con una successione delle più splendide pitture; contempera nella più artificiosa maniera la luce e l'ombre, perche ogni cosa si vegga nell'aspetto più vantaggioso; insomma da rozzo e imperfetto interprete de' bisogni degli uo-

mini egli è giunto ad essere uno stromento del lusso più fino e più squisito.

Per render sensibili questi effetti del parlar figutato, pochi autori io citar posso più vantaggiosamente che Addisson, la cui immaginazione è ricchissima al tempo stesso, e sommaniente corretta e castigata. Quand' egli tratta, a cagion di esempio, dell'effetto che producono sopra alla fantasia la luce e i colori, considerati secondo la teoria di Locke come semplici qualità secondarie; che non hanno ninna reale esistenza nella materia; ma son pure idee della mente, con qual leggiadra pittura non adorna egli questa filosofica spocolazione! ,, Le cose, egli dice, una troppo meschina apparenza ci offrirebbono all'occhio, se , ne vedessimo solamente il 'moto e la figura. 4. Per mezzo della luce e de colori or siamo dolcemente intertenuti per ogni parte da piacevoli scene; scopriamo immaginarie bellezze ne' cieli i, e sulla terra; e stese le veggiamo su tutto il ., creato. Ma qual rozzo e deforme abbozzo non , vedremmo nella natura, se scomparissero tutti , i suoi colori, se le varie distinzioni della luce i, e dell'ombre si dileguassero? Insomma l'animo , nostro va or dolcemente perduto dietro una di-, lettevole illusione, e vi passeggia, come l'eroe

246 DIVISIONE DELLE FIGURE

, incantato del romanzo, che mira vaghi castelli, e boschi, e campi, e al tempo stesso ode il cantare degli augelletti, e il mormoran de rue scelli; a al finite della segreta magia la fantastica scena si rompe, e il misero si trova su un nudo terreno, o in un solingo deserto".

Spett. Num. 413. Avendo spiegato con sufficiente estensione l'origine, la natura, e gli effetti de' tropi, è tempo or di passare alle varie specie e divisioni di quelli. Ma se nel trattarne io volessi seguire il comun metodo degli scolastici precettori, temo che ben presto diverrei e nojoso ed inutile al tempo stesso. La briga loro grandissima è stata quella di compartirli con paziente e frivola industria in un gran numero di divisioni, secondo tutte le diverse maniere, con cui una parola può trasportarsi dal senso letterale ad un senso figurato, senza far nulla di più: come se la mera cognizione de'nomi e delle classi, che formare si possono di tutti i tropi, riuscir potesse d'alcun vantaggio al proprio e leggiadro uso del favellare. Quello invece, ch'io mi propongo, si è d'offrire in pochi tratti, pria di terminare questa lezione, un prospetto generale delle varie sorgenti, onde i sensi figurati delle parole son derivati; dopo di che nelle seguenti lezioni discenderò ad una più particolar considerazione di quelle figure che sono di maggior uso; delle quali trattando io darò tutte le istruzioni, che mai potrò, intorno all'uso convenevole del parlar figurato, e indicherò gli errori e gli abusi che commetter si possono in questa parte.

Tutti i tropi, siccome ho innanzi accennato, sono fondati sopra le relazioni, che gli oggetti hanno fra loro, in virtù delle quali il nome di un oggetto può all'altro sortituirsi, e con tale sostituzione s'intende comunemente d'accrescere

la vivacità dell'idea. Queste relazioni, altre più altre meno intrinseche, danno tutte origine a vari tropi. Una delle prime e più ovvie relazioni è quella di causa e d'effetto. Per la qual cosa nel parlar figurato alcune volte si mette la causa in luogo dell'effetto, come quando Addisson dice dell'Italia: "Spuntano insieme i germi, e i fiori, e i frutti, e tutto l'anno è in una dolce congustione", dove tutto l'anno è posto a significare gli effetti o le produzioni di tutte le stagioni dell'anno; altre volte per lo contrario l'effetto

Spumantem pateram, & pleno se profutt auro, (1)

origine a' tropi; come:

e messo in luogo della causa, come , il bianco, crine "invece della vecchiezza che lo cagiona-La relazione fra il continente e il contenuto è pur sì intima ed ovvia da prestar facile e natural

dove ognun vede che la coppa e l'oro son posti invece del liquore, che nell'aurea coppa si conteneva. Nello stesso modo il nome di un paese soventi volte si adopera invece degli abitanti, e il cielo invece di Dio, perchè egli si concepisce abitare su in cielo. La relazione tra il segno e la cosa significata è un' altra sorgente di tropi; come

Cedant arma toge, concedat laurea lingue, (2)

dove la toga, che è l'insegna della professione civile, e la corona d'alloro, che lo è dell'onor milita-

(1) " Ei pronto bevve la spumante coppa, " E nel pieno oro si tuffo.

<sup>(2) &</sup>quot; Cedan l'armi alla toga, " Ed il serto d'allor ceda alla lingua.

248 Divisione delle Figure
litare, sostituite si veggono alla stessa civile e militare professione. Ai tropi che dipendono da queste varie relazioni di causa e d'effetto, di continente e contenuto, di segno e di cosa significata
si dà il nome di Metonimia.

Quando il tropo si fonda sopra la relazione di un antecedente e d'un conseguente, o d'una cosa: ch'è innanzi, e d'un'altra che segue immediatamente appresso, allor chiamasi Metalepsi, come nella frase latina fuit, o vixit per esprimere che uno è estinto; così: Fuit Ilium do ingens glorid Dardanidum (1) vuol dire che ha cessato d'esistere.

Quando il tutto si mette in luogo della parte; o la parte in luogo del tutto; il genere per la specie, o la specie pel genere; il singolare pel plurale, o il plurale pel singolare; generalmente quando in luogo del preciso oggetto si usa qualche cosa di più, o di meno, la figura è chiamata Sinecdoche. Egli è comunissimo, per esempio, l'indicare tutto un oggetto per mezzo d'alcune parti considerabili, come una flotta di molte vele invece di navi, il capo invece della persona, il polo invece del cielo, le onde invece del mare In simil modo un attributo può usarsi invece del soggetto, come la gioventù e la bellezza invece delle persone giovani e belle; ma è superfluo l'insistere sopra una più lunga dinumerazione. Abbastanza ho detto per aprire la strada a quella grande varietà di relazioni, che ajutano il pensiero a passar facilmente da un oggetto all'altro, e col nome di uno darne un altro ad intendere. Sem. pre vi ha qualche idea accessoria, che richiama alla immaginazione la principale, e comunemente la richiama con maggior forza, che se la stessa primaria idea si esprimesse.

Non

<sup>(1) &</sup>quot; Ilio già fu, e la gloria alta de' Teucri.

Non ho però ancor toccata la relazione che è più feconda di tropi, cioè quella di somiglianza. Su questa fondasi ciò che si chiama Metafora, di cui ci serviamo ognivolta in luogo di adoperare il nome di alcun oggetto, usiamo quello di alcun altro che l'assomiglia, e che essendone una specie di pittura, comunemente ne avviva il concetto con più di grazia e di forza. Questa figura è più frequente di tutte le altre insieme unite; e lo stile così della prosa, come del verso, a lei deve la maggior parte della sua grazia ed eleganza. Ella merita perciò una più particolare e più estesa considerazione, e sarà il soggetto della Lezione seguente.

# LEZIONE XV.

## Metafora:

Dopo le preliminari osservazioni sopra il parlar figurato in generale, discendo ora a trattar separatamente di quelle figure, che occorrono più di frequente, e che più particolare attenzione richieggono, incominciando dalla Metafora. Questa figura interamente s'appoggia alla somiglianza di un oggetto coll'altro. Quindi molto analoga è alla similitudine o comparazione; anzi pur non è altro che un paragone espresso in forma più breve. Allor ch'io dico d'un gran Ministro, ch'egli sostiene lo stato a guisa di colonna, che porta il peso di tutto un edifizio", io formo una similitudine, ma quando dico "ch'egli è la colon, na dello stato" essa diventa una metafora. Il paragone tra la colonna e il Ministro si forma dalla mente, ma non è espresso da alcuna delle

parole che dinotano comparazione. Questa perciò è una maniera più viva e più animata di e. sprimere le somiglianze, che l'immaginazione sa rintracciar negli oggetti. Non v'ha cosa più dilettevole alla fantasia, che l'atto di paragonar insieme le cose, scoprirne le somiglianze, e per via di queste ad altri rappresentarle. La mente in tal modo s'esercita senza stancarsi, e si compiace per la coscienza della propria sagacità. Non dobbiamo pertanto maravigliarci, se ogni linguaggio troviàmo di metafore sì colorito. Queste s'insinuano da sè medesime anche nelle familiari conversazioni e non cercate presentansi da se medesime al pensiero. Le stesse parole, che a caso io ho adoperato nel descriverle, sono una pruova di quanto io dico: "colorito, s'insinuano, presentansi" sono tutte espressioni metaforiche tolte da qualche somiglianza, che l'immaginazione forma tra gli oggetti sensibili, e le interne operazioni dell'ani. mo; e nondimeno i termini sono egualmente chiari, e forse più espressivi, che se usate si fosser parole, le quali prendere si dovessero nel senso stretto e letterale.

Quantunque ogni metafora importi un paragone, e per questo riguardo sia una figura di pensiero; nondimeno perchè le parole nella metafora non sono prese letteralmente, ma dal senso proprio si trasportano ad un senso figurato, perciò comunemente la metafora è annoverata fra i tropi, o le figure di parole. Purchè però ben intendasi la sua natura, poco importa in qual classe ripongasi. Io l'ho ristretta all' espressione di somiglianza fra due oggetti; ma non voglio lasciar di avvertire, che spesse volte la parola metafora si adopera in un senso più esteso, cioè per l'applicazione di un termine ad un sento figurato, sia poi la figura riposta in una somiglianza, o in qualche altra relazione che due oggetti abbian fra loro.

Per esempio quando il crine canuto si usa in luogo della vecchiezza, alcuni chiameran questa una metafora, sebbene propriamente sia quella che di. cesi da' Retori metonimia, cioè l'effetto invece della causa. Aristotele nella sua poetica prende la metafora in questo modo più esteso per ogni senso figurato imposto ad una parola, qual è il tutto per la parte, la parte pel tutto, il genere per la specie, la specie pel genere. Ma sarebbe ingiusta cosa il tacciare d'inesattezza a tal riguardo questo sottile scrittore; imperocchè le minute suddivisioni, e i varj nomi de'tropi ignoti erano a' giorni suoi, e inventati furono da' Retori posteriori. Presentemente però, essendo queste divisioni già stabilite, sarebbe mancanza d'accuratezza di chiamar promiscuamente metafora ogni uso figurato de' termini ..

Di tutte le figure del discorso niuna più accostasi alla pittura, che la metafora. Il suo particolare effetto è di dar luce e forza alla descrizione, di rendere in qualche modo le idee intelletuali visibili all'occhio, col somministrar loro colore, sostanza, e sensibili qualità. A produrre però quest'effetto di molta delicatezza è mestieri, poichè ogni piccola negligenza può introdurre confusione invece di favorir la chiarezza. Alcune regole pertanto io verrò annoverando per l'opportuno uso delle metafore, le quali in molta parte potranno anche servire per le altre specie de'tropi.

La 1. si è, che le metafore sieno adattate alla natura del soggetto di cui si tratta, che rispetto ad esso non sieno nè in troppo numero, nè troppo vive, nè troppo sublimi, non dovendosi mai per mezzo di quelle forzar il soggetto ad un maggior grado di elevazione che non gli conviene, come non si deve pure dall'altro canto permettere, ch' esso decada dalla sua dignità. Questa regola appartiene a tutto il parlar figurato, e dee

sempre aversi di mira. Si permettono in poesia alcune metafore, che sarebbe assurdo e fuori del naturale l'adoperar nella prosa(1); alcune saranno ben collocate in un panegirico; le quali mal si userebbero in una storia, o in un componimento filosofico. Dobbiam ricordarci che le figure sono l'abbigliamento de'nostri pensieri. Laonde siccome debb' esservi una certa convenienza tra l'abbigliamento e il carattere della persona che il porta; ne a questa convenienza si può mancar senza biasimo; lo stesso ne più ne meno e rispetto l'adattamento delle figure a' pensieri. L'eccessivo o inopportuno uso di quelle dà al componimento un' aria di gonfiezza; che invece di sollevarlo; ne scema la dignità. Imperocche siccome nella vita comune il vero decoro si fonda sopra il carattere, non sopra l'esteriore comparsa; per simil modo la dignità delle composizioni procede dai sentimenti e dai pensieri, non dagli estrinseci ornamenti. Le figure pertanto, e spezialmente le metafore; non debbono mai gettarsi con troppa profusione; ne debbono mai esser tali, che discordino dal carattere del soggetto. Niente è più fuori del naturale; che l'usare in una stretta argomentazione lo stesso linguaggio figurato; che adoprerebbesi in una descrizione. Quando uno ragiona, noi bramiamo soltanto la chiarezza e la forza, quando divide o riferisce, vogliamo naturalezza e semplicità; quarido descrive, allor chiediamo l'abbellimento. Uno

<sup>(1)</sup> Nel seicento e prosa e verso tutto era pien di metafore. Quest'è che ha reso si memorabile in Italia il cattivo gusto di quel secolo. Ma al medesimo gusto sembra che a gran passi anche presentemente si cerra da quelli, che abbandonata ogni semplicità e naturalezza tutto aman vestire, e fin anche le cose riù triviali, di abbaglianti colori, e d'entusiasmo poetico: Il Tradurzare.

253

de più importanti segreti del comporre è appunto il sapere esser semplice. Questo dà sempre risalto agli ornamenti posti nel proprio luogo, come la retta distribuzione dell' ombre dà forza alla luce e ai colori. Is enim est eloquens, dice Cicerone, qui la humilia subtiliter, la magna graviter, la mediocria temperate potest dicere. = Nam qui nibil potest tranquille, nibil leniter, nibil definite, distin-Ete dicere, is cum non praparatis auribus inflamma. re rem capit, furere apud sanos, & quasi inter sobrios bacchari temulentus videtur. (1) Questo avvertimento dee tenersi ben fisso, massime da'principianti, i quali di leggieri trasportare si lasciano ad un'incauta ammirazione di tutto ciò che è florido e brillante, sia o no collocato nel luogo conveniente.

La 2. regola è intorno alla scelta degli oggetti, da cui le metasore, e le altre figure hannosi a ricavare. Il campo del parlar figurato è vastissimo. Tutta la natura, per usar lo stile delle figure, ci apre i suoi tesori, e ci consente di prender datutti gli oggetti sensibili quanto può illustrare le morali o intellettuali idee. Non solo i vaghi e splendidi oggetti, ma anche il grave e il terribile, e fino il tetro e l'orrendo può in diverse occasioni opportunamente introdursi nelle figure. Ma dobbiam sempre schivare di usare allusioni, che eccitin nella mente idee disaggradevoli, o basse, o volgari, o laide. Anche quando le metasore si scelgono per avvilire o degradare un oggetto, l'au-

<sup>(1) &</sup>quot;Quegli è eloquente, che sa le cose umili espor-", re in maniera piana, e con gravità le grandi, e tem-", peratamente le mediocri ... Chi nulla sa dire con ", tranquillità e piacevolezza, o definitamente, e distin-", tamente, allogchè ad orecchi non preparati egli pren-", de ad infiammare il discorso, sembra tra sani un fre-", netico, o tra sobri un ubbriaco.".

tore dee sempre cercare di non mover nausea nelle sue allusioni. Cicerone biasima un oratore del suo tempo per avere denominato stereus curiæ un suo nemico. Quamvis sit simile; dice egli, tamen est deformis cogitatio similitudinis (1). In un soggetto poi dignitoso egli è errore imperdonabile l'

introdurre metafore basse o volgari :

In 3. luogo è da aversi particolar cura ; che la somiglianza, la quale è il fondamento della metafora, sia chiara e presente, non lontana e difficile a scoprirsi. La trasgressione di questa regola forma le metafore dure e forzate, le quali sempré dispiacciono, perche confondono il leggitore, e in luogo di rischiarare il pensiero lo rendono dubbio e intralciato. Prendono allor le metafore la sembianza d'enimmi, e sono il rovescio della regola di Cicerone: Verecunda debet esse translatio, ut dedu-Eta esse in alienum locum, non irruisse, atque ut voluntarie, non vi venisse videatur (2). De Orat: lib. 111. cap. 53. Ben si debbon fuggire nelle metafore le somiglianze troppo comuni; perciocché la novità per se stessa è una bellezza. Ma quando si traggono troppo di lontano; e son troppo fuori del pensare ordinario, oltre all'oscurità hanno pur lo svantaggio di comparire troppo studiate e ricercate; e così la metafora; come ogn'altro ornamento perde la sua grazia, quando non è fa cile e naturale. Un meschino raddolcimento è quel che usano alcuni nelle metafore troppo aspre; palliandole col quasi, o il per così dire. Questa non è che una intempestiva parentesi, e le metafc-

(1) , Benche v'abbia della somiglianza, il pensiero di , tal somiglianza è troppo sconcio":

<sup>(1) ,</sup> Verecondo esser deve il traslato; sicchè non semihri d'aver invaso con violenza il luogo altrui, ma esservi stato guidato;, e d'esservi pur venuto volontale riamente, non giù per forza "!

tore che han mestieri di simile apologia, è meglio per ordinario che si tralascino. Difettose per la loro oscurità sono pur quasi sempre le metafore che si traggono dalle scienze, spezialmente dalle cose che appartengono a certe particolari facoltà.

In 4. lnogo dee osservarsi nella condotta delle metafore di non accoppiar mai insieme il semplice col metaforico, mè mai costruire il periodo in maniera, che parte abbia ad intendersi metaforicamente, e parte letteralmente, il che sempre genera una spiacevole confusione. Pope nella traduzione dell'Odissea fa dire a Penelope, mentre si lagna dell'improvvisa partenza di Telemaco; ,, Per-, duto ho lo sposo già da gran tempo, scudo. , della sna patria, onor de' Greci; ed or le tem-, peste hanno portato seco l'altra colonna dello , stato, senza che abbia preso da me congedo ; , o chiesto il mio consentimento". Qui il figlio è figurato prima come una colonna, è poi torna ad essere una persona, giacche soltanto ad una persona appartiene il prender congedo, e chieder Passenso. Questa mescolanza contro natura rende l'immagine indistinta, e fa ondeggiare il pensiero fra il senso figurato e il letterale (1). La regola

(1) Omero con maggiore semplicità e naturalezza dice in questo luogo.

Η πριν μεν ποσίν εσθλον απωλετα θυμολεοντά, Πάντοιης αρετημι κεκασμενον, εο Δανασισί Εσθλον, το κλεος ευρυ καθ' Ελλαδα και μεσον Αργος.

Νυν δ'αυ παιδ' αγαπητον ανηρειφαντο θυεκλαι Ακλεα εκ μεγαρων, εδ' ορμηθεντος ανεσα.

" Il caro sposo in pria, cuor di lione, " Colmo d'ogni virtù, primo fra' Greci, " Di cui la gloria empie la Grecia tutta, " Lassa! ho perduto. Or senza onore e fama

,, L'amato figlio m' han le rie procellé ,, Fuor di casa strappato, ed lo non seppi,

" lo non intesi il suo partir,

Odissea lib. IV. Il Traduitore:

che Orazio applica ai caratteri, dee osservarsi da ogni scrittore anche riguardo alle figure:

Qualis ab incepto processerit, les sibi constet. (1)

De Arte Poet.

Ma se è difettoso l'unire per questo modo il semplice col metaforico, lo è in 5. luogo assai più l'unire due metafore diverse in un medesimo oggetto. Id in primis est custodiendum, dice Quintiliano, ut quo genere cæperis translationis, hoc finias. Multi autem cum initium a tempestate sumserunt, incendio aut ruina finiunt, quæ est inconsequentia rerum fædissima (2). Da questo difetto non hanno sempre saputo guardarsi bastantemente nemmeno i più rinomati Scrittori.

Ah! quanta laboras in Carybdi, Digne puer meliore flamma, (3)

dice Orazio in una delle sue odi, mescolando il vortice di Cariddi colla fiamma per esprimere un giovane sciagurato nell'oggetto della sua passione; ed altrove:

Urit

(1) ,, Qual comincio, tal serbisi all'estremo.

<sup>&</sup>quot;, E a sè concordi.
(1) ", Dee badarsi principalmente, che con quel genere
", di traslato si termini, con cui si è cominciato. Mol-

<sup>3)</sup> ti all'incontro cominciano da una tempesta, e fini-3) scono con una rovina, o un incendio, che è sconcis-3) sima inconseguenza.

<sup>,,</sup> sima inconseguenza.
(3) ,, In qual fiera Cariddi, ahime! t'avvolgi,
,, O di fiamma miglior degno Garzone.

Infra se positas; (1)

confondendo l'abbruciare coll'aggravare. Per esaminar la propriétà delle metafore, quando dubitiamo, se sieno o no di genere misto, una buona regola è stata suggerita, la qual si è di provarci a formarne una pittura, e considerare in qual modo le parti s'accorderebbono, e qual figura farebbe il tutto, se col pennello si colorisse. Per questo modo si scorgerebbe, se mescolate vi sieno delle circostanze incoerenti, e se ne risulti un' immagine mostruosa, oppure se l'oggetto sia tutto presentato in un punto di veduta naturale e concorde.

Come non si debbono mescolar le metafore, così in 6. luogo non si han nemmeno a incrocicchiare sopra il soggetto medesimo l'una coll' altra. Imperocche sebben sieno fra lor distinte, pur quando s'addossano l'una all'altra, producono una confusione quasi del medesimo genere, come le metafore miste. Di ciò potrà giudicarsi dal se-

guente passo d'Orazio (Lib. 11. Od. 1.)

Motum ex Metello consule civicum, Bellique causas, & vitia, & modos, Ludumque fortunæ, gravesque Principum inimicitias, 😉 arma Nondum expiatis uncta cruoribus, Periculosæ plenum opus aleæ Tractas, & incedis per ignes Suppositos cineri doloso: (1)

)uan

(1) " Brucia col suo fulgor chi l'arti aggrava " Sotto a lui poste.

<sup>(2) ,</sup> O Pollion , tu dei tumulti civici , " Che del Consol Metello ai giorni sorsero Tomo I.

258 Quantunque assai poetico sia questo tratto; nondimeno è aspro ed oscuro non per altra cagione; che per le tre distinte metafore insieme intrecciate affin d'esprimere la difficoltà, che doveva aver Pollione nello scriver la storia della guerra civile. Ei dice prima : Tractas arma uncta cruoribus nondum expiatis; poscia Opus plenum periculosæ alcæ; finalmente Incedis per ignes suppositos cineri doloso. La mente dura fatica a passare con rapida successione per tante diverse rappresentanze di un medesimo oggetto.

La 7. ed ultima regola, ch' io aggiugnerò rispetto alle metafore, si è che non debbonsi continuar troppo a lungo. Se di soverchio ci andiam trattenendo sulla somiglianza, ch' è il fondamento di questa figura, se ne andiam rintracciando tutte le minute circostanze, noi formiamo un'allegoria invece d' una metafora, stanchiamo il leggitore, che presto s'annoja di questo giuoco di fantasia, e rendiamo oscuro il discorso. Questo chiamasi strascinar le metafore. Un tal difetto s'incontra spesso nell'opere del Dr. Young. Nel linguaggio figurato egli ha certamente grandissimo merito; niun antico o moderno scrittore è stato d'immaginazione più tor-

" Tu delle guerre orrende

" Sveli le prime origini, " E le cagioni, e i vizi, e le vicende. , Tu l'armi, che d'un sangue empie si tinsero

" Non espiato ancora, e l'amicizie

" Dei Principi fatali ", Narri, e i giochi terribili

, Dell' istabil Fortuna co' mortali .. " Signor, dura a trattar prendi e disficile

", Opra, che tutta di perigli è gravida,

" E vai, con piede incerto , Errando, un foco a premere.

, Da ingannatrici ceneri coperto. Traduzione dell' Abate Venini . LEZIONE XV.

forte, o più seconda di ogni genere di figure; le sue metafore son pur sovente non solo nuove, ma belle e naturali. Siccome però l'immaginazione sua era più ricca e vivace, che dilicata e corretta; così spesse volte le allenta troppo le briglie. Indi è che nelle sue Notti domina una certa oscurità, e durezza di stile; le metafore frequentemente son troppo ardite, e troppo a lungo continuate; il leggitore è abbagliato piuttosto che illuminato, e dura fatica a tenergli dietro. Valga d' esempio il seguente tratto. Parlando dell'uomo avanzato in età, egli dice, che ,, pensieroso passeggiar dee sul tacito lido di questo vasto ocea-, no, cui presto dee solcare, che dee porre le buone opere a bordo, e aspettare il vento, che , rapidamente lo porti negl' incogniti mondi": Oni il primo tratto è bellissimo: ", passeggiar pensieroso" ec.; ma quando ei continua la metafora del mettere le buone opere a bordo; e dell'aspettare il vento, ella divien caricata, e decade Carrie of the same dalla sua dignità.

Dopo avere della metafora, e delle regole, con cui dee maneggiarsi trattato con quella estensione che richiedea una parte così rilevante della dottrina dello stile, poche parole aggiugnerò intorno all' Allegoria. Questa può riguardarsi come una continuata metafora, essendo la rappresentazione di qualche cosa posta invece di un'altra che la somigli. Un eccellente esempio n'abbiamo nel Salmo 79, dove il popolo d'Israele è rappresentato sotto l'immagine d'una vigna, e l'allegoria è sostenuta per lungo tratto con molta bellezza. " Dall' Egit-, to hai trasportata la vigna; hai discacciato i , gentili, e l'hai piantata. Scorta tu fosti al suo , viaggio, hai piantate le sue radici, ed essa ha , empinto la terra : L'ombra di quella ha coperto , i monti, e gli arbusti di essa i ceder di Dio. Ha steso i suoi tralci infino al mare, e le sue pro-

R

pagini insino al fiume: Perchè hai tu distrutto, ,, il suo riparo, e la vindemmiano tutti quelli che , passano per la via? Il cignal della selva l'ha , sterminata, le fiere del campo l'han fatta lor pasto. Deh rivolgiti, o Dio delle virtù, piega , dal cielo uno sguardo, mira, e visita questa vi-, gna". Non vi ha qui circostanza (eccetto forse la frase a principio, hai discacciato i gentili") che non convenga strettamente ad una vigna, mentre al medesimo tempo tutto quadra felicemente allo stato de' Giudei, rappresentati per questa figura (1). Il primo e principal requisito nella condotta di una allegoria si è appunto, che il senso, figurato ed il letterale non sieno incongruamente, tra lor mescolati. Per cagion d'esempio, se il, Salmista, invece di descriver la vigna come devastata da' cignali e dalle fiere del campo, avesse. detto che è stata malmenata da' gentili, o distrutta da' nemici (che è il senso letterale), ciò avrebbe guastata l'allegoria, e prodotta la stessa confusione, ch' io ho accennato negli esempi delle. metafore, ovei due sensi figurato e letterale trovansi misti e intrecciati fra loro. E certamente le regole di sopra esposte per le metafore possono applicarsi anche alle allegorie per l'affinità che hanno. scambievolmente. La sola differenza importante, oltre alla brevità dell'una e alla lunghezza dell' altra, si è che la metafora si spiega sempre da sè medesima per le parole, cui é unita, prese nel senso proprio e naturale; così quand'io dico, A-, chille fu un lione, un abil Ministro è la co-, lon-

<sup>(1)</sup> Fra i Poeti latini un ottimo esempio dell'allegoria abbiamo nell'Ode xiv del libro I d'Orazio: O navis-referent in mare te novi fluctus ec., dove ei rappresenta Bouto, e il partito suo sorto l'immagine di una nave. Il Traduttore.

LEZIONE XV. 261 abbastanza interpretati dalla menzione d'Achille e del Ministro, che è lor congiunta: laddove un' allegoria dev'essere più staccata dal senso letterale, e l'interpretazione non deve indicarsi, ma la-

sciarsi alla riflessione di ciascuno.

Le allegorie erano ne' tempi antichi l' usato metodo per dare le istruzioni; imperocchè quelle che noi chiamiamo favole o parabole, altro non erano, se non se allegorie, doye per mezzo di parole o di azioni attribuite alle bestie, o alle cose inanimate figuravansi le operazioni degli uomini; e quella ch'è detta loro moralità, era il senso letterale dell' allegoria. L'enimma o indovinello anch' esso una specie d'allegoria, dove una cosa, è rappresentata o figurata invece di un'altra; ma a bello studio attorniata di molte circostanze per renderla oscura. Quando un enimma non si può intendere, la sua troppa oscurità è un difetto dell'allegoria. Il senso dee sempre trasparir facilmente attraverso la figura adoprata per adombrarlo. Ma l'acconcia mescolanza di luce e d'ombre in queste composizioni, l'esatta applicazione di tutte le circostanze figurate al senso letterale, sicchè l'intelligenza non sia nè troppo nuda ed aperta. ne troppo involta e offuscata, è stata sempre co-. sa dilicatissima; e poche specie di componimenti vi sono, in cui sia più disficile che nelle allegorie, lo scrivere in modo da conciliare e appagare l' attenzione:

## LEZIONE XVI.

Iperbole = Personificazione = Apostrofe.

Li Iperbole, o esagerazione, di cui passo ora a trattare, consiste nel magnificare un oggetto oltre a' suoi limiti naturali. Può ella considerarsi or come tropo, ed ora come figura di pensiero, e qui certamente la distinzione fra quelle due classi incomincia ad essere oscura; ma non vale il pregio di ricorrere a metafisiche sottilità per chiarirla. O chiamisi tropo o figura, è manifesto ch'ella è una maniera di parlare, che ha qualche fondamento nella natura medesima. Imperocchè in tutte le lingue, anche nel conversare comune, le espressioni iperboliche occorrono frequentemente, per esempio, veloce al par del vento, bianco come , la neve"; nè altro fuorche stranissime iperboli son pure per la più parte i complimenti, che usiam vicendevolmente. Ogni volta che ci si offre una cosa notabilmente buona o grande nel suo genere, noi siamo tosto portati ad aggiugnervi qualche epiteto esagerante per farla apparir più grande o migliore. L'immaginazione si compiace sempre di magnificare il suo oggetto, e portarlo all'eccesso. Più o meno di questo genio iperbolico dee regnare in una lingua, secondo che maggiore o minore è la vivacità dell'immaginazione nel popolo che la parla. Quindi la gioventù piega sempre di molto all'esagerazione; quindi il linguaggio degli Orientali era più iperbolico che quello degli Europei, che son più flemmatici, o se si vuole, d'immaginazion più corretta: quindi negli scrittori de' primi tempi, e ne' rozzi periodi delle società questa figura dovette abbondar maggiormente; laddove una più lunga esperienza, e una maggiore coltura scema il fuoco della fantasia, e

corregge l'espressione.

Le maniere esagerate, a cui il nostro orecchio è accostumato nel comun conversare, appena riguardansi come iperboli; perciocchè tosto se ne ta da noi la riduzione, e si prendono nel loro giusto valore. Ma quando nella forma di un'iperbolica espressione v'ha qualche cosa d'insolito che ne ferisce, diviene allora una figura, che attrae la nostra attenzione. Convien però osservare, che se l'immaginazione del leggitore non è in tale stato che lo disponga a innalzarsi, e tener dietro all'espresione iperbolica, questa lo urta sempre e l'offende. Imperocchè una specie di violenza spiacevole ei sente farsi, quando si vuole che egli sollevi e metta in azione la sua fantasia, mentre non sentesi veruna propensione a far tale sforzo. Quindi l'iperbole è una figura di difficil maneggio, e non si dee usare ne troppo frequentemente, ne troppo a lungo. In certe occasioni indubitaramente conviene, essendo, come s'è innanzi osservato, lo stil naturale di una viva e fervida immaginazione; ma quando le iperboli son fuor di luogo. o troppo frequenti, rendono il componimento freddo e senza effetto. Sono i meschini ripieghi di un autore di debole immaginazione, il quale o descrive oggetti che mancano di natural dignità. o la cui dignità ei non sa sostenere col descriverli semplicemente e nelle lor giuste proporzioni, ond' è costretto a valersi d'espressioni gonfie ed esagerate.

Le iperboli sono di due specie: altre s'adoprano nelle descrizioni, altre son suggerite dal calor della passione. Le migliori son quelle, che nascono dalla passione; perciocche se l'immaginazione tende a magnificare i suoi oggetti oltre alla naturale misura, la passione ha que sta tendenza in un grado assai maggiore; e perciò non solamente servé di scusa alle più ardite figure, ma spesso ancora le rende giuste e naturali. Tutte le passioni, senza niuna eccettuarne, l'amore, il terrore, la maraviglia, lo sdegno, il dolore pongono l'animo in tumulto, aggravano i loro oggetti, e quindi adoprano uno stile sperbolico. Perciò nel Milton i seguenti sensi di Satanno, comunque fortemente espressi, nulla contengono che non sia proprio è naturale, esibendo la pittura di uno spirito agitato dalla rabbia e dalla disperazione:

. . Me misero!

"Dove fuggir poss'io da un disperato "Immenso affanno, e da infinito sdegno?

", Dovunque io fugga è inferno, anzi io pur sond

, L'inferno istesso, e nel più cupo fondo , Altro fondo più cupo si spalanca

"Di divorarmi minacciante, e a cui

" Se l'inferno comparasi ch'io soffro, " Un ciel parrà.

Trad. del Rolli Lib. 1v.

Nelle semplici descrizioni, benche le iperboli non ne sieno escluse, tuttavia usar si debbono con maggior cautela, e richieggono maggior preparazione, perche la mente possa aggradirle. O l'oggetto descritto debb'essere di tal natura, che per se stesso fortemente percuota la fantasia, e la disponga a correre oltre gli usati confini, presentando qualche cosa di vasto, di sorprendente, di nuovo; o l'arte dello scrittore dee procurare di riscaldar la fantasia gradatamente, e prepararla a pensar altamente dell'oggetto che intende d'esagerare. Quando il Poeta descrive un terremoto, o una burrasca, o ci trasporta nel mezzo d'una battaglia;

259

glia, noi possiamo senza urto soffrire le forti iperboli. Non già così, quando egli descriva sem. plicemente una persona mesta o addolorata. E chi tollerar mai potrebbe la seguente esagerazione di un Tragico?,, Io la trovai stesa sul pavimento , fra la tempesta del più fiero dolore, e versava , lagrime in copia. si strabocchevole, che se il mondo fosse ito a fuoco, l'avrebbono potuto estinguere". Lee. Tutto questo non è che mera ampollosità. Le forti iperboli potran permettersi in bocca della persona medesima, che tormentata si sente dalle angosce del dolore; ma un' egual libertà non può già concedersi allo spettatore che le descrive; perocche quella si suppone esprimere i sentimenti della passione, laddove questi parla soltanto il linguaggio della narrazione, che secondo i dettami della natura è sempre di un tono più basso: distinzione, che sebben ovvia, pur da molti scrittori non è osservata.

Fin dove recar si possa con sicurezza un'iperbole convenevolmente introdotta, qual sia la vera
misura, e quali i giusti confini di questa figura,
non può, per quanto io sappia, con precisa re.
gola accertarsi. Il buon senso, e un sano gusto
determinare debbono il punto, oltre il quale si
corre alla stravaganza. Lucano e tacciato a ragione di eccesso nelle sue iperboli. Fra gli omaggi,
che i romani Poeti tributavano a' loro Imperadori, venuto era di moda il domandar loro qual parte di cielo avrebbono scelta per loro soggiorno;
dappoiche fossero annoverati fra' Numi. Virgilio
ancora fu con Augusto di questa adulazione ba-

stantemente liberale:

and the second of the

.... Ipse tibi jam brachia contrabit ingens Scorpius, & cœli justa plus parte relinquit. (1) Georg. 1.

Ma a Lucano questo medesimo parve essere troppo scarso: ei volle avanzare tutti i suoi predecessori in un simile complimento ch'ei fece a Nerone, seriamente pregandolo di non si scegliere un luogo troppo vicino a' poli, ma di occupare il giusto mezzo del cielo, per timore che troppo avvicinandosi all'una o all'altra estremità, col suo peso non facesse traboccar l'universo:

Sed neque in arctoo sedem tibi legeris orbe, Nec polus adversi calidus qua mergitur austri; Ætheris immensi partem si presseris unam, Sentiet axis onus. Librati pondera cæli Orbe tene medio. (3)

Phars. I. 53.

Questi sono di que' pensieri, che i Francesi chia-mano outres, portati all'eccesso, e procedono sempre da un falso e mal regolato calore di fantasia. Gli scrittori spagnuoli e affricani molto v'inclinano, come quell'epitaffio di uno Spagnuolo a Carlo V.

Pro

(1) " · · · · · E ben ritira

" Già lo stesso Scorpion le lunghe branche, E del suo campo immenso a te fa parte.

" ...... Ma non già ti piaccia

" Sotto la zona Artoa sceglier la sede ,, O dove il polo austral nel mar s'attuffa, " Se dell'immenso ciel premi una parte, ,, Sentirà l'asse il peso. Il soglio innalza " Sotto al dolce Equator".

Traduzione dell' Abate Cassola.

Pro tumulo ponas orbem, pro tegmine calum, Sidera pro facibus, pro lacrymis maria. (1)

Alcune volte siffatti pensieri abbagliano e sorprendono pel loro ardimento; ma dove la ragione e il buon senso così manifestamente son violati, mai non vi può essere vera bellezza. In questo difetto spesso cadono gli scrittori epigrammatici, appoggiando tutto il merito de' loro epigrammi a qualche stravagante tratto iperbolico, come è il seguente del Dottor Pitcairn sopra i Paesi bassi tolti all' inondazione dell' Oceano:

Tellurem fecere Dii, sua littora Belga; Immensæque molis opus utrumque fuit. Dii vacuo sparsas glomerarunt æthere terras; Nil ibi, quod operi possit obesse, fuit. At Belgis maria, & cali, naturaque rerum Obstitit; obstantes hi domuere Deos. (2)

Ciò basti dell'Iperbole. Ora procederemo a quelle figure di pensiero, ove le parole son prese net

senso loro proprio e letterale.

Fra queste il primo luogo senza controversia è dovuto alla Personificazione, ossia a quella figura, per la quale noi attribuiamo vita ed azione agli oggetti inanimati. Il suo nome tecnico è prosopopeia, ma siccome personificazione ha il medesimo signi.

(1), Poni per tomba il mondo, il ciel per tetto, ,, E per lagrime il mar, gli astri per faci.
(2) ,, Fecer la terra i Dii, lor terre i Belgi,

E fu d'immensa mole un'opra e l'altra. , Nel vuoto etere i Dil le terre uniro, " Nè quivi era chi all' opra ostar potesse. », Ai Belgi il cielo, il mare, e la natura

,, Osto; gli opposti Numi essi domaro.

significato, ed è più confacente alla nostra linguid;

cost sarà meglio adoperar questo termine

La personificazione è una figura di moltissimo uso ded è pienamente fondata nella umana natura. A primo aspetto, considerandola astrattamente buò sembrare arditissima, e confinante collo strano : e il ridicolo. Imperocchè qual cosa dee parer più lontana dal pensar ragionevole, che il pariare de' sassi, o delle piante, o de' campi, o de' fiumi, come se fossero creature viventi, e loro attribuire e pensieri, e sensazioni, ed affetti, ed azioni? Ciò non dovrebbe sembrare che un ginoco. puerile, indegno d'ogni persona di senno. Pur la cosa va molto diversamente. Non solo niun ridicolo effetto producesi dalla personificazione, quando è bene adoperata; ma anzi per lo contrario ella trovasi e naturale e piacevole. Ne si richiede pure alcun grado straordinario di passione, perche diletti. Ogni poesia, ancor più umile, e piana; moltissimo ne abbonda; e dalla prosa non solamente non è esclusa, ma anche nel conversar comune si adopera frequentemente, Quando noi di ciamo che ,, i campi son sitibondi, o che ride la , terra, che l'ambizione è inquieta, o che un , male è traditore", queste espressioni mostrano la facilità, con cui la mente può adattare le proprietà delle cose, che han vita e senso, alle cose inanimate, o alle nozioni astratte...

Egli è pur da notarsi; che l'uomo naturalmente ha una mirabile propensione ad animare tutti gli oggetti. O ciò nasca da un principio assimilante, che tenda a spargere sopra tutte le cose una somiglianza di noi medesimi, o da qualunque al tra cagione, il fatto si è, che l'animo ad ogni impressione che l'agiti alcun poco, presta all' oggetto di quella una momentanca idea di vita. Se taluno per un passo inconsiderato si torce un piede, od urta col piede in un sasso, in quel mode

mento

mento di turbamento e di sdegno ei sentirassi disposto a rompere il sasso in pezzi, o a sfogare con ingiuriose parole la sua collera contro di es-so, come se agesse da lui ficevito un oltraggio. Se altri per lungo tempo è stato accostumato ad un cert'ordine di oggetti, che abbian fatto sopra. alla sua fantasia una forte impressione, come sarebbe una casa, ove abbia passato molti anni felici; o i campi, e gli alberi, e le montagne, fra cui abbia sovente passeggiato con gran diletto; quando abbia a partirne, spezialmente senza speranza di più rivederli, appena può ritenersi dal provarne la medesima sensazione, come quando abbandona i più cari amici. Questi oggetti sembran dotati di vita, scopo divengono della sua affezione, e nel momento della partenza non sem. bragli stravagante lo sfogare con essi i suoi sentimenti in parole, e dar loro un formale addio:

Così forte è l'impressione di vita, che a noi fanno gli oggetti della natura, spezialmente i più magnifici e più sorprendenti, ch' io non dubito punto, che questa sia stata una cagione potissima della moltiplicazione delle divinità fra i gentili. Le Driadi e le Najadi, il Genio de boschi, e il Dio de fiumi furono nelle prime età del mondo dagli uomini di viva immaginazione agevolmente creati a questo modo. Dopochè spesse volte gli oggetti campestri erano stati dalla lor fantasia animati, facile si fu il passaggio a loro attribuire qualche reale divinità, qualche invisibil genio o potère che gli abitasse, o in qualche particolar modo loro appartenesse. L' immaginazione altamente compiacevasi di trovar così qualche cosa su cui fermarsi con maggiore stabilità; e quando la crédenza è così favorita dall'immaginazione, ogni piccol motivo, basta a confermarla.

Da ciò facilmente si scopre per qual motivo la personificazione entri si spesso in tutti i componimenti, dove l'immaginazione e la passione abbian parte. In moltissime occasioni è anzi questo il proprio e vero linguaggio della passione e dell'immaginazione; e merita perciò di essere esaminato con somma e particolar cura. Tre gradi ha questa figura, che voglion essere ben osservati e distinti, affine di determinarne il proprio uso. Il primo è quando alcuna proprietà delle cose viventi si ascrive agli oggetti inanimati; il secondo alcorche questi oggetti inanimati s' introducono ad operare, come se avessero vita; il terzo quando sono rappresentati in atto di parlare con noi, o di ascoltare i nostri discorsì.

Il 1. ed infimo grado è quello di ascrivere agli oggetti inanimati alcuna qualità delle cose che han vita e senso. Allorche questo si fa, come avviene assai comunemente, con una o due parole, d. per mezzo di un epiteto aggiunto al nome dell'oggetto, per esempio, rabbiosa tempesta, mal traditore, crudele disastro", sì poco innalza lo stile, che qualunque più umil discorso può ami metterlo senza sforzo. Egli è pure un sì oscuro grado di personificazione, che potrebbesi dubitare, se ne meriti il nome, o non sia pinttosto da annoverarsi fra le semplici metafore, che ci sfuggono in maniera non avvertita. Quando sien esse però acconciamente impiegate; qualche volta aggiungono all'espressione molta bellezza e vivacità come nel verso di Virgilio:

Aut conjurato descendens Daçus ab Istro,
Georg. II. 474.
dove l'epiteto personale conjurato; applicato al fiume Istro, è infinitamente più poetico, che se l'avesse applicato alla persona medesima in questo modo:

Aut conjuratus descendens Dacus ab Istro.

Il 2. grado è quando introduciamo gli oggetti inanimati ad operare nella maniera di quelli che han vita. Qui saliamo un poco più alto, e la personificazione diventa più sensibile. La sua forza però è più o men grande secondo la natura dell'azione che all'oggetto inanimato s'attribuisce, o le particolarità, con cui si descrive. Se questa è continuata con qualche estensione, appartiene soltanto alle orazioni formali, e ai discorsi, molto figurati ed enfatici; se è toccata di fuga; può ammettersi anche ne'soggetti di minore elevazione : Cicerone per esempio, parlando dei casi, dove l'uccidere un altro per propria difesa è permesso dalle leggi, usa le seguenti parole. Aliquando glas dius ad occidendum hominem ab ipsis porrigitur legibus (1). Orat. pro Milone. L'espressione è felice, le leggi sono personificate, come se porgessero di propria mano la spada per mettere un altro a morte. Queste brevi personificazioni possono aver luogo anche ne trattati morali, e nelle opere di posato e freddo raziocinio; e purche non sieno ne stiracchiate ne troppo frequenti, fan nello stile un buonissimo effetto, rendendolo insieme vivo

Ma dove queste personificazioni son più familiari, egli è nella poesia, di cui anzi formano per così dire l'anima e la vita. Da un Poeta di fervida immaginazione per noi si aspetra di veder nelle sue descrizioni ogni cosa animata. Quindi Omero, il padre e principe de Poeti, è assai rimarchevole per l'uso di questa figura: La guerra, la pace, i dardi, le lance, le città, i fiumi, tutto insomma ne suoi versi ha spirito e vita. Niuna personificazione però in alcun autore è più for-

<sup>(1),</sup> La spada per uccidere un uomo ci si porge tal-,, volta dalle medesime leggi ".

forte, o introdotta in più opportuna occasione, che la seguente di Milton, nell'atto che Eva sa fa a gustare il frutto vietato.

,, În così dir la temeraria mano

33 Al frutto stende: oh infelicissim' ora!

, Il coglie, il mangia. Ne sentio la Terra

", L' alta ferita, e dall' interna sede

"Per entro a tutte l'opre sue Natura "Sospirando mostro segni di duolo.

Trad. del Rolli . Lib. IX.

Tutte le circostanze ed età dell'uomo, la povertà, la ricchezza, la gioventù, la vecchiaja, tutte le disposizioni o passioni dell'animo, la melanconia, l'amore, l'atflizione, la gioja, sono atte ad essere in poesia personificate con somma proprietà. Di questo noi troviamo frequenti esempi nell'Allegro e nel Pensieroso di Milton, nell'inno di Parnelli alla contentezza, nelle stagioni di Thompson, e in tutti i buoni Poeti; nè è facile il metter limite in poesia alle personificazioni di questo genere.

Uno dei maggiori piaceri, che dalla poesia riceviamo, egli è il trovarci sempre, per così dire,
in mezzo a nostri simili, e il vedere che ogni cosa pensa, e sente, ed opera, siccome noi. E il
principale incanto di questa specie di stil figurato
è appunto quello d' introdurci in società con tutta
la natura, e interessarci cogli stessi oggetti inanimati, formando un legame fra essi e noi per
quella sensibilità che ad essi ascrive. Un chiaro
esempio n'abbiamo nel seguente passo di Milton,
ove tutta la natura introducesi a festeggiare de

nozze di Adamo, ed Eva.

, Del bel color della rosata aurora

" Al nuzial boschetto io la guidai.

,, Il cielo tutto, e ogni propizia stella ,, Sparse in quell'ora i più soavi influssi;

", Il piano, e il colle, i lieti augelli, e l'aure ", Dieron segui di gioja, e dentro ai boschi

,, La propagar con dolce mormorio,

,, Di balsamici odor l'aere empiendo.
Parad. perd. Lib. VIII.

Il 3. e più alto grado di personificazione è quando gli oggetti inanimati sono introdotti non solamente a sentire ed operare, ma eziandio a parlare, o ad ascoltare i discorsi che lor s' indirizzano. Questo, benche in molte occasioni non sia fuori del naturale, tuttavia è più difficile a ben eseguirsi, che tutti gli altri generi di personificazione. Imperocche è certamente la più ardita di tutte le figure retoriche, e propria soltanto di una forte passione; laonde mai non si deve tentare, se non quando la mente è molto riscaldata e agitata. Una breve personificazione di qualche cosa inanimata che operi come se avesse vita può gustarsi dalla mente anche in mezzo ad una posata descrizione, e quando le sue sue idee seguono il corso loro ordinario. Ma ella deve trovarsi in uno stato di ben violenta commozione, ed essersi notabilmente dipartita dalla consueta maniera del suo pensare, prima che possa in un oggetto insensibile realizzare la personificazione in maniera, da concepire ch'esso ascolti le nostre parole, e ci risponda. Tutte le forti passioni però tendono a far uso di questa figura; ne solamente l'amore, la collera, l'indegnazione, ma anche quelle che sembrano meno animate, come l'afflizione, il rimorso, e la melanconia. Imperocchè tutte le passio-Tomo I.

ni cercano di sfogarsi, e se trovare non possono altro oggetto, piuttosto che rimanere in silenzio; si sfogano coi boschi, coi monti, colle cose più insensibili; spezialmente se alcuna di queste ha qualche connessione colle cause o cogli oggetti per cui l'anima è agitata. Quindi nella poesia, dove maggior libertà è conceduta al linguaggio delle passioni, è facile il rinvenire di questa figura molti bellissimi esempi. Milton ne somministra tino squisitissimo iti quella tenera parlata, che Eva fa al paradiso nel momento che è costretta ad abbandonarlo.

,, Peggior di morte inaspettato colpo!
,, Dunque degg'io lasciarti, o Paradiso?

" Lasciar te, suol natio, voi, boschi ed ombre,

55 Degna stanza di Numi, ov'io sperai

,, Di trar quieta, benchè mesta, l'ore i Di questa, che riman, vita mortale?

, Fiori, ch'io non vedrò più in altro suolo,

", Già mia visita prima in sul mattino, ", Ultima a sera, che dal nascer primo ", Amorosa nutrii, cui diedi il nome,

" Chi al sole or v'ergerà? Chi in ordin vario

" Dividerà vostre famiglie, o il dolce

33 Guiderà ad irrigarvi ambrosio fonte?
Parad. perd. Lib. XI.

Questo è tutt'insieme il linguaggio della natura e della passion femminile. Egli è pure da osservarsi, che tutte le passioni lamentevoli sono partico. Iarmente propense a far uso di questa figura. Le doglianze, che Filottete, presso Sofocle, confida alle rupi, e alle caverne di Lenno nell'eccesso del suo rammarico, ne sono un illustre esempio. E frequenti esempi abbiam pure non solamente nella poesia, ma ancor nella storia, di persone che vicine a soffrir la morte prendono un passionato

LEZIONE XVI. 273

congedo dal sole, dalla luna, dalle stelle, o dagli

oggetti che li circondano.

Due grandi regole vi sono per l'opportuno maneggio di questa specie di personificazione. La re si è di non mai tentarla, se non quando è prodotta da una forte passione, e non mai continuarla quando la passione incomincia a scadere. Ella è uno di que sublimi ornamenti, che possono trovar luogo solcanto nelle parti più fervide e più spiritose di un componimento, e quivi pure deve

impiegarsi con moderazione.

La 2. regola si è di non mai personificare à questo modo un oggetto, se non ha qualche dignità in se stesso, e non può fare una convenevol comparsa in quell' elevazione; alla quale l'innalziamo. L'osservanza di questa regola è necessaria anche negli altri minori gradi di questa figura; ma molto più quando all'oggetto personificato volgiamo il discorso. Il parlare al corpo esangue di un estinto amico è cosa naturale; ma il parlare alle vesti ch'egli portava, introduce un'idea bassa e cascante: Così pure il dirigersi alle varie parti del corpo, come se fossero animate, non è conveniente alla dignità della passione. Per questo motivo io condanno il seguente passo di Pope nella sua, per altro bellissima; lettera d'Eloisa ad Abelardo :

, Caro nome fatal! sempre celato

,, Resta, ne mai passar queste mie labbra ,, Chiuse in sacro silenzio. Ah tu l'ascondi, ,, Mio cor, entro a quell'abito mentito,

,, Ov'è, mista agli Dei, sua cara immago. ,, Mia man, deh non lo scrivere! - Ma il nome ,, Già scritto appar. - Vo'il cancellate, o lagrime.

Qui diversi oggetti, e diverse parti del corpo si veggono personificate, e a ciascuna di esse è diPERSONIFICAZIONE

retto un particolare discorso: osserviam ora con quale proprietà. La prima cosa è il nome di Abelardo. A questa non si può fare niuna ragionevole obbiezione; perciocche siccome il nome di una persona sta spesse volte invece della persona medesima, e suggerisce la stessa idea, può sostenere con bastante dignità questa personificazione. In secondo luogo Eloisa parlana sè stessa, e personifica il proprio cuore. E siccome il cuore è una parte principale dell'uman corpo, e si usa spesso invece dell'anima e degli affetti, anche questo può passar senza biasimo. Ma quando dal cuore ella si volge alla mano, e le dice di non iscrivere il nome di lui, questo è forzato e fuori del naturale: una mano personificata è cosa fredda, e non conveniente allo stile di una vera passione; e la figura diventa ancor peggiore, quando in ultimo luogo esorta le sue lagrime a cancellare ciò che ha scritto la mano. In questi ultimi due versi v'ha un'aria di concettoso e d'epigrammatico, che la natural, passione non mai suggerisce, e che poco eziandio s' accorda colla tenerezza, che spira tutto il rimanente di quell'esimia poesia.

Ne' componimenti prosaici questa figura vuolessere adoperata con molto maggior riserbo. Non è in quelli permessa all'immaginazione la medesima libertà, come nella poesia. Contuttociò il rivolgersi alle cose inanimate non è dalla prosa affatto escluso; massimamente nelle specie più elevate dell'oratoria. Un pubblico Dicitore può in certi casi opportunamente indirizzare il discorso alla religione, o alla virtù, o alla sua patria, o a qualche città o provincia che abbia per avventura sofferto gravi calamirà, o sia stata il teatro di qualche memorabile azione. Ma dobbiam ricordarci, che siccome queste personificazioni sono il più alto sforzo dell'eloquenza, così tentar non si debbono se non da persone d'ingegno più che ordi-

340

nario. Perciocche se l'Oratore manca all' oggetto suo di movere per loro mezzo le nostre passioni, egli è sicuro d'esser deriso. Tra le cose fredde la più fredda e insopportabile è quando taluno tenta fuor di proposito o inettamente queste specie di personificazione, massimamente se sono a lungo continuate. Noi veggiamo allor l'Oratore affaticarsi e struggersi per esprimere il linguaggio di qualche passione ch'egli non sente, e che molto meno per conseguenza può a noi far sentire. Non solamente restiamo allor freddi, ma intirizziti; e abbiam tutto l'agio di deridere la meschina figura che fa l'oggetto personificato, quando avremmo all'incontro dovuro essere per lui trasportati daun impeto d'entusiasmo. Alcuni Scrittori francesi, particolarmente Bossuet e Flechier, ne' loro sermoni e nelle loro orazioni funebri hanno tentata ed eseguita questa figura con molta dignità; e l'opere loro meritan d'essere consultate per esempi di questo, e di vari altri ornamenti dello stile : La vivacità è il calore del genio francese meglio s'accomoda a questo animato genere d'oratoria che il più corretto, ma più flemmatico genio inglese, il quale nelle sue prose tenta di rado le più sublimi figure dell'eloquenza (1). Ma ciò basti

<sup>(1)</sup> Nelle Orazioni funebri di Monsignor Bossuet, che io considero come capi d'opera della moderna eloquenza, le apostrofi agli oggetti personificati occorrono frequentemente, e sono sostenute con molto spirito. Cost, per esempio, nella Orazione funebre di Maria d'Austria Regina di Francia, l'Autore apostrofa Algeri presagendo le vittorie; che le armi di Luigi XIV erano per riportare sopra di essa., Avant lui la France, presque, sans vaisseaux, tenait en vain aux deux mers. Maine, tenant on les voit couvertes depuis le lévant jusqu'au, couchant de nos flottes victorieuses; & la hardiesse, française porte par-tout la terreur avecle nom de Loquius. Tu céderas, tu tomberas sous ce va inqueur, Algeria de la considera de la comberas sous ce va inqueur, Algeria de la considera de la comberas sous ce va inqueur, Algeria de la considera de la comberas sous ce va inqueur, Algeria de la considera de la consi

PERSONIFICAZIONE intorno alla personificazione o prosopopeia considerata in tutte le sue diverse forme.

L' Apo-

, ger, riche des dépouilles de la Chrétienté. Tu disois ; en ton coeur avare: Je tiens la mer sous ma loi, & scaux te donnait de la confiance. Mais tu te verras , attaqué dans tes murailles, comme un oiseau ravissant qu'on irait chercher parmi ses rochers & dans son , nid, où il partage son butin à ses petits. Tu rends déja tes esclaves. Louis a brisé les fers, dont tu ac-, cablais ses sujets &c. ". In un altro passo della medesima Orazione egli così apostrofa l'Isola de' Fagiani . che è divenuta famosa per essere stata il luogo di quelle conferenze, in cui fu conchiuso il Trattato de' Pirenei tra la Francia e la Spagna, e il maritagio di questa Principessa col Re di Francia: "Isle pacifique, où se doivent terminer les différends de deux grands Empires à qui tu sers de limites : Isle éternellement mémorable , par les conférences de deux grands Ministres.... Au-, guste journée, où deux fières nations long-tems enne-, mies, & alors réconciliées par Marie-Thérese, s'avan-, cent sur leurs confins , leurs Rois à leur tête , non , plus pour se combattre, mais pour s' embrasser . . . . , Fêtes sacrées, mariage fortuné, voile nuptial, béné-, diction, sacrifice, puis-je mêler aujourd'hui vos céré-, monies & vos pompes avec ces pompes funebres, & le , comble des grandeurs avec leurs ruines! " Nell' Orazione Funebre di Enrichetta Regina d'Inghilterra (che è forse la più nobile di tutte le sue composizioni ) dopo aver raccontato tutto ciò che ella ha fatto per sostenere lo sventurato suo marito, conchiude con questa bella apostrofe: "O mere! o femme! o reine admirable , & digne d'une meilleure fortune, si les fortunes de , la terre étaient quelque chose ! Enfin il faut céder à , votre sort . Vous avez assez softenu l'état, qui est , attaqué par une force invincible & divine. Il ne reste , plus desormais, si non que vous teniez ferme parmi ses ruines ". L' Autore .

Gl' Italiani, non meno fervidi de' Francesi, fanno anch'essi molto uso della personificazione e dell'apostrofe, massimamente nelle Orazioni Funebri e ne' Panegirici,

e talvolta ancor nelle Prediche. Il Tradutore.

L'Apostrofe è una figura così analoga alla precedente, che non sarà mestieri di trattenervici molto a lungo. Ella è un discorso diretto a persona reale, ma assente o estinta, come se fosse presente e ci ascoltasse. Tanta è la sua somiglianza coi discorsi diretti alle cose inanimate, che amendue spesse volte si chiamano apostrofi. La vera apostrofe però è meno ardita delle parlate rivolte agli oggetti personificati; perciocche richiede meno sforzo d'immaginazione il suppor presente una persona lontana o estinta, che l'animare gli esseri insensibili, e ragionare con essoloro. Amendue le figure sono soggette alla medesima regola; che dalla passione devon dipendere per essere naturali; conciossiache amendue sieno il linguaggio delle passioni soltanto e delle forti commozioni. Fra i Poeti l'apostrose è frequente, come in Virgilio:

Pereunt Hypanisque, Dimasque Confixi a sociis; nec te tua plurima, Pantheu, Labentem pietas, nec Apollinis infula texit. (1) Æneid. II.

Quintiliano ce ne fornisce in prosa un bell'esempio, quando al principio del sesto libro piangendo l'immatura morte di suo figlio, avvenuta durante il corso dell'opera, gli fa una tenera e appassionata apostrofe. Nam quo ille animo, qua medicorum admiratione mensium ollo valetudinem tulit! Ut me

(1) ,..... Ed Ipani e Dimante

<sup>&</sup>quot; Caddero anch'essi: e questi, oime! trafitti " Per le man pur de nostri. E tu, pietoso

<sup>&</sup>quot; Panto, cadesti; e la tua gran pietate,

<sup>&</sup>quot; E l'infola santissima d'Apollo

<sup>,,</sup> In ciò nulla ti valse.

Traduzione del

centro Ascalona, e contro le marittime regio-, ni "? Gerem. cap. 47. Un tratto v'ha spezial= mente, ch'io lasciar non voglio di ricordare, siccome quello che contiene un maggior complesso d'idee sublimi, e di forti è ardite figure, che in alcun luogo possa mai ritrovarsi. Egli è il capo xiv d'Isaia, dove il Profeta così descrive la caduta del Re di Babilonia. , Allorche Iddio ripo-, so pur ti darà dalle tue fatiche, e dalle vessa-, zioni e dalla dura schiavità che hai sofferto, a b, proverbiar ti farai il Re di Babilonia, così di-, cendo: Come cessato ha l'esattore, cessato è il , tributo? Spezzato ha Iddio il bastone degli empj, la verga de' dominanti, che i popoli percoteva sdegnosamente di piaga insanabile, che nel furore assoggettava le genti, e crudelmente le , perseguitava. Chetossi e tacque tutta la terra : allegrossi ed esultò. Sopra di te festeggiarono pur gli abeti e i cedri del Libano dicendo: Dac-, che ti se' addormentato , più non salì alcuno , che ci tagliasse. L'inferno al di sotto s'è con-,, turbato alla tua venuta, e ti ha suscitato in-, contro i giganti. Tutti i Principi della terra , sorsero da' loro sogli, tutti i Capi delle nazio-, ni. Tutti risponderannoti, e diranno : Tu pur , sei ferito, siccome noi; a noi somigliante sei ,, divenuto. Tratta all'inferno è la tua superbia; " caduto e il tuo cadavere. Sotto di te coriche. s rannosi le tignuole, e tuo ammanto saranno i yermi. Come precipitato dal cielo sei tu, o Lu-, cifero, che sorgevi al mattino? stramazzato a terra sei tu, che ferivi le genti, e dicevi in tuo cuore: Al cielo ascenderò, sovra gli astri 35 di Dio esalterò il mio soglio, sederò sul monte del testamento a lato dell'aquilone; salirò oltre , alla sublimità delle nubi, sarò simile all' Altissimo. Ma all' inferno tu sarai tratto, in profon-, do lago. Quelli che ti vedranno, chinerannosi.

APOSTROFE

per riguardarti. E: Questi , diranno , è colui che sconvolse la terra, che scosse i regni, che , fe' del mondo un diserto, che le città di quello distrusse, che a' prigionieri il carcere non aperse? Tutti i Re delle genti dormirono nella glo-, ria, e ogn' uomo nella sua casa. Ma tu se' , stato gittato dal tuo sepolero, quasi tronco inu-, tile, contaminato, e avvolto fra quelli che di s, spada morirono, e scesero a' fondamenti del la-, go, quasi fetente cadavere". Pieno di sublimità si è tutto questo tratto. Ogni oggetto è animato: vari personaggi sono introdotti; udiam gli Ebrei gli abeti e i cedri del Libano, i nemici del defunto Re, il Re stesso di Babilonia, e quei che guatano il suo corpo, tutti parlare nell'ordin loro, e compiere le loro diverse parti senza confu-Sione.

## LEZIONE XVII.

Comparazione, Antitesi, Interrogazione, Esclamazione, ed altre Figure del discorso.

Non possiamo peranche abbandonare la considerazione delle figure del discorso, le quali perchè assai di bellezza aggiungono allo stile, ove sieno acconciamente adoperate, e facilmente dall'altro canto si possono volgere in abuso; perciò tanto più richieggono un'accurata discussione. Ma perchè fastidioso sarebbe l'internarsi sopra ciascunadelle figurate espressioni, che sono state da' Retori annoverate; io mi farò a sceglier soltanto quelle che occorrono più di frequente, e su queste farò le mie riflessioni: sì fattamente però, che i prin-

i principi e le regole stabilite intorno ad esse bastantemente potran dirigere anche nell'uso dell'

altre.

La Comparazione o Similitudine sarà la prima di cui prenderò a trattare: figura frequentemente adoperata da' prosatori non meno che da' poeti per ornamento delle opere loro. In altra lezione io ho abbastanza spiegato la differenza che passa fra questa e la metafora. La metafora è una similitudine implicita, ma non espressa, siccome quando io dico: " Achille era un lione", intendendo che a questo rassembrava nel coraggio e nella forza. La comparazione si è quando la so. miglianza fra due oggetti è espressa nelle forme. e continuata assai più che la natura della metafora non consente, come quando io dico: " Le azioni de' Principi sono simili a que'gran fiumi, di cui molti veggono il corso, ma pochi conoscono la sorgente". Una felice similitudine è una specie di luminoso ornamento, che assai di lustro e di bellezza aggiugne al discorso; onde queste figure sono da Cicerone appellate orationis lumina.

Il piacere, che alle similitudini noi prendiamo, è giusto e naturale. Tre fonti diversi notar possiamo, ond'esso deriva. Il primo è quel diletto che la natura ha annesso all'atto della mente, per cui paragona due oggetti fra loro, osserva le somiglianze fra quelli che son differenti, e le differenze fra quelli che sono simili: diletto, di cui la causa finale è d'avvezzarci all'uso della riflessione, e con ciò avviarci all'accrescimento delle utili cognizioni. In secondo luogo il diletto della similitudine deriva dall'illustrazione che essa porge al principale oggetto, o per la chiara veduta in cui lo presenta, o per la più forte impressione che di esso stampa nell'animo. In terzo luogo procede dall'introduzione di un nuovo e comune-

mente splendido oggetto associato al principale di cui si tratta, dall'aggradevol pittura che quest' oggetto presenta alla fantasia, e dalle nuove scene che con ciò s'offrono alla vista, delle quali senza l'ajuto di tal figura noi non avremmo goduto.

Tutte le comparazioni ridur si possono a due capi, secondo i due usi diversi a cui valgono, altre di spiegare, ed altre di abbellire. Ogni voltà che uno scrittore assomiglia l'oggetto, di cui favella, ad altro oggetto qualunque, intende sema pre, o debbe intendere di darci a conoscer l'oga getto più distintamente, oppur di vestirlo è adornarlo. Ogni maniera d'oggetti ammette le comparazioni del primo genere. Comunque un autore strettamente ragioni, o tratti i più astrusi punti della filosofia, può egli assai propriamente introdurre una similitudine, affinche il suo soggetto sia meglio inteso. Di tal natura è la seguente adoperata da Harris nel suo Hermes per ispiegare l'astratta distinzione che passa fra i poteri del-sena so e dell'immaginazione. "Siccome la cera, dice egli, atta non sarebbe al sigillare, se il potet , non avesse di ritenere, come ha quel di ricevere l'impressione; così è dell'anima rispetto al a, senso ed alla immaginazione. Quello ha il po-, ter di ricevere, questa di ritenere. Se l'anima avesse il senso unicamente senza l'immaginazione, somigliante sarebbe non alla cera, ma all' a, acqua, dove le impressioni fannosi all'istante, ma all'istante pure si perdono". Le compara: zioni di questa natura appartengono all' intelletto piuttosto che alla fantasia; il perche le sole rego: le da osservarsi rispetto a quelle riduconsi al fare in modo, che riescan utili e chiare, che rendano più distinta la percezione del principale oggetto, e non deviino il nostro sguardo ad altra parte, o l'abbaglino con falsa luce. Ma

Ma le similitudini che servono ad abbellire, e che introduconsi non tanto per istruire o informare, quanto per adornare il soggetto di cui si tratta son quelle di cui favellar qui dobbiamo principalmente. La somiglianza, come è detto di sopra, è il fondamento di questa figura. Non si dee però la somiglianza prendere nello stretto senso di nna piena conformità di sembianza e di forma. Posson talvolta due oggetti assai acconciamente paragonarsi, comechè nell'esteriore apparenza, rigorosamente parlando, non si assomiglino in cosa alcuna, purche convengano negli effetti che sulla mente producono, é destino una serie d'idee simili o consentanee in modo, che la memoria dell' una 'richiami l' impressione fatta dall' altra. Ossian, per esempio, a descrivere una musica dolce e melanconica così si esprime: "La musica di , Carilo era simile alla memoria de' passati godi-, menti, che insiem piacevole e trista riesce al-". l'anima". Questa similitudine è felice e dilicatissima; quantunque niuna sorta di musica rispetto alla sensazione abbia veruna somiglianza colla memoria de' passati godimenti. Se paragonata l'avesse alla voce dell'usignuolo, o al mormorio de'ruscelli, come fatto avrebbe per avventura qualche poeta ordinario, la somiglianza sarebbe stata più stretta; ma nel fondar, questa somiglianza sopra all'effetto che la musica di Carilo produceva, il Poeta nell'atto stesso che una tenerissima immagine ci presenta, in noi produce eziandio una più forte impressione della natura e del tenore di quella musica: "Simile alla memoria de' passati ", godimenti, che insiem piacevole e trista riesce , all' anima

Generalmente o sieno le comparazioni fondate sopra la somiglianza di due oggetti fra loro paragonati, o sopra qualche analogia o congruenza nei loro effetti, l'essenzial requisito si è, che servano 284 COMPARAZIONE

ad-illustrare l'oggetto, in grazia del quale sono introdotte, e a far ch'e' sia più vivamente da noi compreso. Qualche piccola scorsa alla fantasia si può permettere nel tener dietro alla somiglianza, ma non dee mai deviare dal principale oggetto. Se per se medesimo egli è nobile e grande, ogni circostanza nella similitudine dee tendere a magnificarlo vie più; se è leggiadro, dee renderlo più amabile; se terribile, dee farlo più spaventoso. Ma per discendere più al particolare, le regole da osservarsi intorno alle comparazioni riguardano spezialmente due cose: la proprietà nell'introdurle, e la natura degli oggetti, da'quali si debon prendere.

Le comparazioni non sono già, come le altre figure, di cui si è trattato nella precedente lezione; il linguaggio delle forte passioni. Son essè piuttosto il linguaggio dell'immaginazione, e di un'immaginazione vivace bensì e fervida, ma non turbata da alcuna violenta commozione. Una forte passione è troppo seria per ammettere questo scherzo di fantasia. Non ha agio d'andar in traccia degli oggetti che s'assomigliano; ella sta fissa sopra di quello, che si è impadronito, dell' anima e vi signoreggia. Troppo occupata da lui si senteper volgere altrove lo sguardo, o fissare l'attenzione su d'altra cosa. Non può quindi un Autore commettere maggior fallo, che in mezzo alla passione introdurre una similitudine. Le espressioni metaforiche permetter si possono in questi casi (quantunque esse pure non debbonsi recar tropp oltre); ma la pompa e solennità di una formale similitudine alla passione è sempre straniera. Cangia ella subitamente il tono; rilascia la mente; e ci presenta uno scrittore in perfetta calma nel tempo ch'egli sostiene il personaggio di uno che si suppone nel forte dell'agitazione. Gli scrittori di tragedie, più che tutt'altri , sono soggetti a cade-

285

re in questo errore; e il Catone di Addisson a questo riguardo merita giusta censura, come quando Porzio nel momento appunto che Lucia gli ha dato l'estremo addio, e quando perciò ei dovrebbe rappresentarsi immerso nel più cupo dolore; risponde con una studiata e affettata similitudine; come l'instabil fiamma di moribonda lampa; tremola pende sovra d'un punto; alzasi a ripre, se e nuovamente ricade, quasi le incresca d'ab, bandonare il suo luogo, così l'anima mia alegnuno dee avvedersi, che questo è affatto lontano dal linguaggio della natura in simili occasioni.

Ma benche le similitudini non convengano allo stile delle gagliarde passioni; non è da creder però, che anche quando s'adoprano per semplice abbellimento, suppongano un animo del tutto freddo e indifferente. Questa dignitosa figura come richiede sempre una certa elevazione nel soggetto; così vuol pure un'immaginazione straordinariamente avvivata, sebbene il cuore non sia agitato da alcuna passione. In corto dire il vero luogo delle similitudini è nella regione di mezzo fra l'alto patetico, e lo stil umile e piano. Questa regione è però vastissima; comechè sia da corrersi con riserbo: imperocche già si è detto, che questa figura è un ornamento brillante, e ogni cosa brillante abbaglia è affatica; quando ritorna troppo sovente. Anche in poesia le similitudini voglion esser usate con parsimonia; ma in prosa assai più; altrimenti lo stile diverrebbe spiacevolmente lussureggiante, e l'ornamento perderebbe il suo effetto e valore.

Passo alle regole, che riguardan gli oggetti, da cui le similitudini si debbon trarre, supposto già che al proprio luogo sieno introdotte.

Primieramente cavar non si debbono dalle cose, che abbiano troppo vicina ed ovvia somiglianza coll'oggetto al quale si paragonano. Il piacer del confronto è riposto nello scoprir somiglianze fra cose di diversa specie, ove niuna a prima giunta. se ne attende. Poca arte e poco ingegno fa di mestieri per indicare la somiglianza di due oggetti così analoghi fra di loro, o posti nella natura così dappresso uno all'altro, che ognun vegga dover amendue esser simili. Allorche Milton paragona l'apparenza di Satana a quella di un sole ecclissato, che con portentosa oscurità spaventa le nazioni, noi siam colpiti dalla felicità e dignità questa similitudine; ma quando paragona il pergolato di Eva nel paradiso al pergolato di Pomona, od Eva stessa ad una Driade, poco dilecto ne prendiamo, poiche ognun vede che un pergolato deve naturalmente in molte parti ad un altro pergolato assomigliarsi, ed una bella donna ad un'altra bella donna. (1) TO PERFORM STREET

Fra le similitudini difettose per troppo ovvia e facile somiglianza noi dobbiam pure riporre quelle che sono tolte da oggetti divenuti triti e familiari nel linguaggio poetico. Tali sono i paragoni di un eroe ad un lione, di un'afflitta persona ad un fiore che piega languido il capo, di una violenta passione ad una tempesta, della castità alla neve, della virtà al sole o alle stelle, ed altri molti di questo genere, che profusi si veggono a larga mano da'moderni scrittori di seconda sfera, spezialmente da'verseggiatori, che se li trasmetto-

--

<sup>(1)</sup> Il paragone di Eva ad una Driade non è rigorosamente quello di una donna ad un'altra, ma di una donna ad una dea; il che molto giova a nobilitare il soggetto, come quando Omero nell'Odissea paragona Naussicae a Diana. Il difetto della similitudine di Milton è l'incongrua mescolanza del saero e del profano, e il paragone di una vera donna ad una dea affatto immaginaria. Il Traduttore.

287

no l'uno all'altro quasi per diritto ereditario. Questi paragoni son forse stati a principio assai acconci al proposito per cui furono impiegati. Negli antichi Poeti originali, che direttamente li trassero dalla natura, essi aveano della grazia e venustà. Ma or son divenuti così volgari, e le nostre orecchie sono ad essi cotanto accostumate, che più non danno alla fantasia verun diletto. Non v' ha indizio certamente, da cui si possa distinguere più di leggieri un Poeta di vero genio da uno di povera immaginazione, che dal tenore delle sue similitudini. Un mero verseggiatore non copia verun'immagine dalla natura, che al suo scarso ingegno sembra essere stata già esaurita da quelli che l'han preceduto, e contentasi di seguire umilmente le loro tracce; laddove ad un Autore di vero genio la natura sembra aprire spontaneamente i suoi nascosti tesori, ed egli correndo prontamente col guardo dalla terra al clelo, scopre fra gli oggetti nuove figure e nuove forme, e nuove somiglianze per l'addietro non osservate, che rendon le sue similitudini originali, espressive, vi-

Ma se non debbono le comparazioni esser fondate sopra a somiglianze troppo ovvie, molto meno in 2. luogo a quelle debbono appoggiarsi, che sieno troppo rimote ed oscure. Perocche queste invece di ajutare la fantasia a comprendere il principale oggetto, l'offuscano e l'impediscono. Egli è ancora da osservare, che una comparazione, la quale nelle primarie circostanze abbia una somiglianza sufficientemente chiara, può divenire oscura, quando si spinga oltre il dovere. Niuna cosa più si oppone allo scopo di questa figura, che l'andare in traccia di un gran numero di coincidenze ne punti ancor più minuti, al solo fine di far mostra fin dove l'ingegno dell'autore sappia rintracciare le somiglianze.

Tomo I.

T

In

In 3. luogo l'oggetto da cui si trae la similitus dine non dee mai essere un oggetto ignoto, o di cui pochi abbiano chiara idea. Ad inferendam rebus lucem, dice Quintiliano, repertæ sunt similitus dines. Pracipue igitur est custodiendum, ne id quod similitudinis gratia adscivimus, aut obscurum sit aut ignotum. Debet enim id, quod illustrandæ alterius rei gratia assumitur, ipsum esse clarius eo, quod illuminatur (1). Perciò le similitudini fondate sulle scoperte filosofiche, o sopra quelle cose, che alle persone d'un certo ordine solamente, o d'una certa professione son familiari, non ottengono il proposto effetto. Prender si debbono da que cospicui e segnalați oggetti, che la più parte de' leggitori o abbian veduto, o facilmente possano immaginare. Questo mi dà luogo a notare un difetto, in cui i moderni Poeti son facili a cadere. Gli antichi pigliavano le loro similitudini da quell'aspetto della natura e da quella classe d'oggettic di cui essi e i loro coetanei avean piena cognizio. ne. Quindi i lioni, i lupi, i serpenti eran fra loro assai proprie e copiose sorgenti di similitudini . Essendo queste poi divenute una specie di conse crate e classiche immagini sono comunemente adottate ancor da'moderni; poco giudiziosamente però, giacchè la loro proprietà è per noi quasi del tutto perduta. Sol di seconda mano, per così dire, e per via di descrizioni noi siamo informati della più parte di questi oggetti, e al maggior numero de'leggitori sarebbe più a proposito il descrivere i lioni od i serpenti per mezzo di similitudini tolte dagli uomini, che il descrivere gli uo-

<sup>(1) &</sup>quot;Per dar luce alle cose inventate furono le simi-"litudini. Dee quindi badarsi, che non sia oscuro od "ignoto quello che recasi per paragone. Imperocchè ciò "che assumesi per richiarare altra cosa, deve esser più "chiaro di quel che prendesi ad illustrare".

mini per mezzo de'lioni o de'serpenti. Presentemente noi possiamo più di leggieri formar concetto d'un fiero combattimento tra due uomini, che fra un toro e una tigre. Ogni paese ed ogni età ha delle scene sue particolari, e l'immaginazione di ogni buon Poeta agevolmente può presentarle. L'introdurre ignoti oggetti o scene straniere fa vedere il Poeta, che copia non dalla natura, ma da altri scrittori.

Restami solo ad osservare in 4. luogo, che ne' componimenti di genere grave e sublime non denno mai le similitudini prendersi da oggetti umili e bassi. Questi degradano la dignità del soggetto; laddove comunemente le similitudini esser debbono intente ad accrescerla ed abbellirla. Per la qual cosa fuor dello stile burlesco, o dove espressamente vogliasi un oggetto deprimere ed avvilire; mai non debbonsi introdurre idee di cose basse ed abbiette. Tacciate sono per questo titolo alcune comparazioni d'Omero; sebbene senza ragione. Imperocche è da rammentarsi, che la viltà o dignità degli oggetti dipende in molta parte da' costumi, dagli usi, e dalle idee dell'età in cui si vive. Quindi parecchie similitudini tratte dagli accidenti della vita comune, che umili a noi rassembrano, aveano in quelle più semplici antiche età sufficien. te decoro .

lo ho finora considerato quelle figure, che pareano meritare una più estesa e particolar discussione, vale a dir la metafora, l'iperbole, la personificazione, l'apostrofe, e la comparazione. Poche cose a dir mi restano intorno all'altre figure, il cui uso e maneggio può intendersi agevolmente

da' principj già posti innanzi .

Come la comparazione è fondata sopra alla somiglianza, così l'antitesi sopra il contrasto o l'opposizione di due oggetti. Il contrasto fa sempre, che i contrapposti oggetti si diano maggior risalto scambievolmente. Il bianco, a modo d'esempio mai non appar sì vivace, come quando è opposto al nero, e quando amendue si veggono unitamente . L' antitesi pertanto può in molte occasioni utilmente impiegarsi a rinforzare l'impressione che da un oggetto bramiamo ottenere. Così Cicerone, nella Miloniana rappresentando l'improbabilità che Milone avesse il disegno d'uccider Clodio in un tempo che tutte le circostanze gli erano sfavorevoli, dopo aver trasandato più altre occasioni, nelle quali con più agio e sicurezza avrebbe potuto compiere questo disegno, se mai l'avesse for mato, accresce la nostra convinzione di tale improbabilità coll'accorto uso di questa figura: Quem igitur cum omnium gratia interficere noluit , kunc voluit cum aliquorum querela? Quem jure, quem loco, quem tempore; quem impune non est ausus, bunc in. juria, iniquo loco, alieno tempore, periculo capitis non dubitavit occidere? (1) Affine di render l'antitesi più compiuta giova sempre che le parole ed i membri della sentenza esprimenti gli oggetti opposti, sieno come in quest'esempio di Cicerone. similmente costrutti, e fra loro corrispondenti. Il collocare gli oggetti opposti l'un contro l'altro meglio ci guida a rilevarne il contrasto, in quella guisa che contrapponendo un oggetto nero ad un bianco per meglio conoscere l'intera differenza del lor colore, dee procurarsi che i due oggetti siene della grandezza medesima, e posti nella medesima luce. La loro somiglianza in alcune circostan-

<sup>(1) ,,</sup> Colni dunque, che uccidere non volle prima con , approvazione di tutti, il volle poi con lagnanza d'al-, cuni? Quello, cui ammazzar non osò, potendolo con , diritto a luogo e tempo opportuno, e impunemente , ,, non dubitò poi di tranggerlo con ingiustizia, in luogo , svantaggioso, in tempo contrario, e con pericolo del-, la vita. "

Lezzion ne XVII. 291 te rende vie più sensibile la discordanza nell'altre.

E' però da avvertire, che il frequente uso delle antitesi, spezialmente quando l'opposizione delle parole sia troppo ricercata, suol render lo stile disaggradevole. Può acconciamente reggere, allor che è sola, una sentenza, siccome questa di Seneca: Si quem volueris esse divitem, non est quod augeas divitias, sed minuas cupiditates (1). o quest' altra: Si ad naturam vives, nunquam eris pauper; si ad opinionem, nunquam dives (2). Un detto morale assai convenevolmente può prendere questà forma, sì perchè si suppone esser il frutto di un' attenta meditazione, si perchè è fatto per essere stampato nella memoria, la quale più facilmente il richiama per mezzo delle contrapposte espressioni. Ma quando una lunga serie di tai sentenze l'una all'altra succede, quando in un autore questa diventa la consueta e favorita maniera d'esprimersi : il suo stile divien vizioso; e Seneca per questo appunto assai spesso e meritamente fu censurato. Siffatto stile troppo sente di studio e di fatica, e fa sospettare, che l'autore abbia più atteso alla maniera di dir le cose, che alle cose medesime. Young, sebbene scrittore di molto ingegno, era troppo amante delle antitesi. Nella sua Estimazione dell'umana vita ( Estimate of human life ) noi troviam delle pagine intere modellate nella foggia seguente: ; Il contadino si lagna ad , alta voce; il cortigiano si strugge in secreto : , Nell' indigenza quale angustia ! nell' opulenza , quale sazietà! E' del pari malagevole a' grandi ", lo spendere con piacere, come a piccoli il lavo-

(2) "Se vivrai a norma della natura, non sarai mai ", povero; se a norma dell'opinione, mai ricco.

<sup>(1),</sup> Se vuoi ch'altri sia ricco, non s'ha ad accrescer, gli le ricchezze, ma scemare le cupidigie."

nrare con frutto. L'ignorante è deluso dalle sue mal fondate speranze; il dotto è reso diffidente dalle sue cognizioni. L'ignoranza cagiona l'erprore; l'errore il mal esito; e questa è una scian; gura. La dottrina dall'altro canto dà il vero giudizio; e il vero giudizio delle cose umane da una dimostrazione della loro insufficienza per la nostra pace". In uno stile di questa forma v'ha troppo bagliore, perchè possa piacer lungamente. Noi ci stanchiamo nell'attendere a sentenze così minute, e artificiose, quando troppo frequentemente son ripetute.

V'ha un'altra specie d'antitesi, la cui bellezza consiste nel sorprenderci col contrasto inaspettato di cose disparate, accoppiate insieme. Molto campo vi ha qui a far pruova d'ingegno; ma una tambe specie d'antitesi appartiene soltanto alle opere che si dicon di spirito, o alle scherzevoli, è mal si conviene a' gravi componimenti. Pope, il qual era assai amante delle antitesi, riesce spesso feligemente in questa specie particolare. Così nel

Riccio rapito;

" Se avviene che la Ninfa o di Diana " Rompa le leggi, o fragil porcellana;

"Macchi il suo onore, o il suo novel broccato;

" Lasci le preci, o un ballo mascherato; " Perda il core, o un giojello ad una festa; " O se il cielo minaccia aspra tempesta.

L'acume d'un epigramma consiste per lo più in qualche antitesi di questo genere, che sorprende col giro inaspettato e piccante che dà al pensiero; e quanto più brevemente si esprime, tanto più felicemente suol pur riuscire.

Le comparazioni e le antitesi sono figure posate e tranquille, prodotte dall'immaginazione, non dalla passione, L'interrogazione per lo contrario,

e l'e-

e l'esclamazione, di cui passo ora a parlare, sono figure appassionate. Sono anzi in molti casi il nativo linguaggio della passione; per la qual cosa il loro uso è frequentissimo, e nelle stesse ordinarie conversazioni, quando gli uomini son riscaldati, dominare si veggono egualmente, come nella più sublime eloquenza. Il letterale uso dell' interrogazione si è quello di fare una domanda: ma allorche l'uomo spinto dalla passione abbia ad af. fermare o negare con veemenza alcuna cosa, naturalmente l'esprime a forma di domanda, venendo con ciò a dimostrare maggior confidenza nella verità del suo sentimento, ed appellando in certo modo agli uditori sull'impossibilità del contrario. Così nella Scrittura: Non est Deus, quasi homo, ut mentiatur, nec ut filius hominis ut mutetur. Dixit ergo, & non faciet? locutus est, & non implebit (1)? Così Demostene agli Ateniesi: ,, Sta-, rete voi sempre qui neghittosi a chiedervi l'un , l'altro, che v'ha di nuovo? Qual più sorpren-, dente novità di questa, che un uomo di Mace-, donia faccia guerra agli Ateniesi, e disponga , degli affari di tutta la Grecia? = E' egli mor-, to Filippo? No, ma egli è ammalato. Che im-, porta a voi ch'è'sia morto, oppur vivo? Se alcuna cosa a Filippo accade, voi ne susciterete ,, un altro incontanente ". Se tutto questo si fosse detto senza interrogazione, satebbe stato freddo e inefficace; ma il calore e il risentimento, che questo metodo d'interrogare vien palesando, risveglia l'uditore, e il ferisce con maggior forza,

Le interrogazioni possono spesse volte adoperarsi con proprietà, anche quando l' Oratore non

ab-

<sup>(1) ,,</sup> Non è già Iddio simile all' uomo sonde menta, o qual figlio dell' uomo, onde ei si cangi. L'ha detto, e nol farà? l'ha affermato, e non lo adempirà? "

abbia altra interna commozione; fuor di quella che nasce dal tener dietro ad uno stretto e serio ragionamento. Ma l'esclamazioni appartengon soltanto a' gagliardi movimenti dell' animo, alla sorpresa, alla maraviglia, al cordoglio, alla gioja, allo spavento, e simili.

Heu pietas! beu prisca fides! invictaque bello Dextera! (1)

Così l'interrogazione, come l'esclamazione, e tub te l'altre figure appassionate, operan sopra di noi per forza di simpatia. Questa è nell'uniana natura un possente ed esteso principio, che ci dispone ad entrar facilmente nelle passioni, che veggiamo espresse dagli altri (2). Quindi una sola persona, che si presenti in una adunanza con forti segni di gioja o di tristezza, basta a diffonder su tutti in un momento la medesima passione. Quindi in un gran popolo le passioni sì facilmente si destano. e si prestamente si propagano per quel possente contagio, che gli sguardi animati, le grida, ed i gesti di una moltitudine mai non mancano di produrre. Quindi essendo le interrogazioni, e l'esclamazioni i segni naturali di un animo commosso e agitato, sempre dispongonci, quando sieno adoperate opportunamente, a simpatizzare coi sentimenti di quelli che le usano.

Da ciò consegue, che la gran regola circa l'uso di queste figure si è di riflettere alla maniera, con

cui

<sup>(1) &</sup>quot; Ahi pietà! ahi prisca fede! ahi destra invitta! "
(2) A ciò contribuisce in parte lo spirito d' imitazione, a cui gli uomini più d'ogn'altro animale sogliono abituarsi, e in parte la memoria rapida delle passioni provate in noi medesimi, la quale fa, che agevolmente c'investiamo delle altrui circostanze, e ci mettiamo, come suol dirsi, negli altrui panni. Il Traduttore.

cui la natura ci detta d'esprimere ciascuna pas. sione, e dar al linguaggio quel torno medesimo é non altro; soprattuto poi di non mai affettare lo stile di una passione che non si sente. Colle interrogazioni, si può usare maggior libertà, giacche, siccome abbiamo teste accennato, esse hanno luogo sovente anche nel corso ordinario del ragionare, quando nell'anima non si suppone gran veemenza. Ma rispetto alle esclamazioni si dee andare con più riserbo. Niuna cosa produce peggior effetto che l'uso di quelle o troppo frequente o intempestivo. Un inesperto scrittore s'immagia na, che l'usarle sovente abbia a rendere i suoi componimenti fervidi ed animati; ma avviene tutto il contrario. Perciocchè quando un autore ci viene sempre istigando ad entrare in un trasporto; che nulla di ciò ch'ei dice può ispirarci, noi stamo al tempo stesso e disgustati e sdegnati, non eccitando egli niuna simpatia, siccome quello che non ci offre niuna, passione sua propria, nella qua le possiam prender parte. Quindi non sembrami che andasse lontan dal vero quei che diceva; che se all'aprire d'un libro ei trovava le pagine seminate di punti d'ammirazione, questa pareagli sufficiente ragione per gettarlo da parte. E veramente senza questi punti, di cui certi scrittori cotanto abbondano, non si saprebbe sovente se v' abbia o no esclamazione, essendo fra lor venuto di moda l'appiccare i punti d'ammirazione anche alle sentenze, le quali non contengon che semplici affermazioni, come se per un'affettata maniera di punteggiare potessero trasformarle nella mente del leggitore in figure sublimi di eloquenza. Analoga a questa è un'altra pratica d'alcuni scrittori; di separare pressoche tutti i membri delle loro sentenze con lincette, o puntini, o spazi vuoti come se collo staccarli dessero loro qualche maga giore importanza, o meritassero che si avesse per

Ma per tornare al nostro proposito, un'altra figura del discorso, propria soltanto delle composizioni animate e fervide, si è quella che da alcuni chiamasi visione, ed è quando nel riferire alcuna cosa passata o futura noi usiamo il tempo presente, e descriviamo la cosa, come se avvenisse sotto degli occhi nostri . Così Cicerone nella quarta Catilinaria: Videor enim mibi banç urbem videre, lucem orbis terrarum, atque arcem omnium gen tium subito uno incendio concidentem; cerno animo sepulta in patria miseros atque insepultos acervos civium; versatur mibi ante oculos adspectus Cethegi furor in vestra çade bacchantis (1). Questa manie-

sentimenti per costringere l'attenzione.

<sup>(1) ,</sup> Perocchè sembrami di mirare questa città, splen-, dore del mondo, e rocca di tutte le nazioni, da uni-

niera di descrivere suppone una specie d'entusiasmo, che porta l' Oratore in certo modo fuor di se stesso; e quando sia bene eseguita, fa sopra al leggitore o all'uditore una viva impressione per quella forza di simpatia, che ho mentovata pocanzi. Ma per ben eseguirla richiedesi un' imma, ginazione assai fervida, ed una sì accorta scelta di circostanze, che creder ne facciano di avere innanzi agli occhi la scena che si descrive. Altrimenti ella incontra la sorte degli altri deboli sforzi per le appassionate figure, quella cioè di procacciare il ridicolo all'antore, e lasciare il leggitore più freddo e indifferente di prima. Le stesse osservazioni applicar si debbono alla ripetizione alla sospensione, alla correzione, e a molte altre di quelle figurate maniere, che i Retori hanno annoverato fra le bellezze dell' eloquenza. Son esse più o meno pregevoli a misura che più o meno naturalmente esprimono il sentimento o la passione che intendono di rinforzare. Parli sempre la natura e la passione il suo vero linguaggio, ed elle somministreranno le figure abbondevolmente. Ma quando cercasi di contraffare un calore che non si sente, niuna figura può mai supplire al difetto, o nascondere l'impostura.,

Avvi una figura (e questa ricordo per ultima) di frequente uso fra tutti i pubblici Dicitori, principalmente nel foro, sopra alla quale Quintiliano di molto insiste, e ch'egli chiama amplificazione. Ella consiste in una artificiosa esagerazione di tutte le circostanze di qualche oggetto o di qualche azione, che noi bramiamo di mettere in

<sup>&</sup>quot; versale incendio improvvisamente distrutta; in mio " pensiero già veggo nella sepolta patria gli ammucchiati " cadaveri de' miseri cittadini insepolti; stammi dinanzi " agli occhi l'aspetto di Cetego che infuria, e insolen-" tisce nella vostra carnificina."

viva luce. Non è essa propriamente una particolare figura, ma piuttosto il maneggio di molte; cui facciamo tendere ad un sol punto. Può questo ottenersi col magnificare, o estenuare i termini; col far una regolare enumerazione delle particolarità, o unir insieme, e quasi in una massa; più circostanze; coll'aggiugnere eziandio delle comparazioni alle cose di simil natura. Ma il principale istrumento di cui si fa uso, è quel che chiamasi climax; ed è il salire gradualmente da una circostanza ad un'altra, finchè l'idea sia portata al suo colmo. Di questa progressione io ho già parlato rispetto al suono. La progressione nel senso, allorche è bene adoperata, è una figura che mai non manca di dar all' amplificazione grandissima forza. Il comune esempio che se ne reca, è quel celebre passo di Cicerone: Facinus est vincire civem romanum; scelus verberare; prope parricidium necare; quid dicam in crucem tollere? (1) Io ne of. frirò un altro esempio del famoso avvocato scozzese Giorgio M'kenzie; Egli é a proposito d'una donna da lui accusata d'aver ucciso un suo bame bino. " Se una donna avesse cagionata la morte , d'un suo nemico, anche questo delitto per la , legge Cornelia sarebbe capitalmente punito. . Ma se quell'innocente bambino, che non potea , provocare niun nemico fosse stato ucciso dalla , propria nutrice, quai supplizi la madre non ne avrebbe allor domandato? con quali grida non ,, avrebbe ella assordato le vostre orecchie? Or , che diremo, se una donna rea di omicidio, uz , na madre assassina del proprio figlio innocente , ha unito tutti questi delitti in un sol delitto?

<sup>(1),,</sup> Missatto è il legare un cittadino romano; scelpleraggine il flagellarlo, quasi parricidio l'ucciderlo; e p, che dirò io del crocifiggerlo?"

delitto detestabile per sua natura, portentoso , in una donna, incredibile in una madre, e com-, messo contro di uno, la cui età domandava , compassione, la cui prossimità esigeva amore, , e la cui innocenza meritava il più alto favore". Debbo però avvertire che le graduate e regolari progressioni, siccome questa, comeche abbiano considerabil bellezza, mostrano tuttavia non pic. cola apparenza di arte e di studio. Il perchè sebben sieno ammesse nelle formali orazioni, non parlano però il linguaggio adattato ad una forte e viva passione, la qual di rado procede con passi sì regolari. Anche per produrre un' efficace persuasione non sono così acconce, come una disposizione di circostanze in un ordine meno artificioso. Imperocché quando si scopre molta arte, noi stiamo tosto in guardia contro le illusioni dell'eloquenza. Quando però l'Oratore abbia ragionato vigorosamente, e colla forza delle pruove abbia ben assicurato il suo punto, può allora, pi-gliando vantaggio dalla favorevole propensione dell'animo nostro, far uso di queste artificiali figure per confermare il nostro assenso, e riscaldare il nostro cuore (1).

LE-

<sup>(1)</sup> Nell'epilogo o ricapitolazione degli argomenti alla fin del discorso, il disporli con una progressione che vada sempre crescendo, suol avere su l'animo degli uditori moltissima forza. Il Traduttere.

## LEZIONE XVIII.

Uso del linguaggio figurato = Generali caratteri dello stile = diffuso o conciso = debole o robusto = secco, plano, nitido, elegante; florido:

opo avere assai lungamente trattato delle figure del discorso, della loro origine, della loro natura, e dell'uso di quelle, che per la loro importanza meritavano una particolare discussione, prima di abbandonare questo argomento, credo opportuno il fare alcune osservazioni sopra al convenevol uso del linguaggio figurato in generale. Qualche cosa io n'ho già toccato anticipatamente: ma siccome in questa parte dello stile grandi errori sovente si commettono, massime da giovani scrittori; così sarà bene l'unire sotto un sol punto di veduta le principali direzioni in questa materia :

Incomincio dal ripetere in i. luogo l'osservazione fatta a principio, che ne tutto il bello, ne il bello primario del comporre dipende dai tropi e dalle figure. Alcuni de' più sublimi, o' più patetici passi de' più ammirati Scrittori, così nella prosa come nel verso, sono espressi nel più semplice stile senza veruna figura, di che ho recati già molti esempj. Dall'altro canto uno scritto può abbondare di questi ornamenti studiati, può il linguaggio essere artificioso, splendido, ed altamente figurato, e tuttavia il componimento riuscite del tutto freddo e indifferente. Senza parlare per ora del sentimento e del pensiero che costitui. sce il reale e costante merito di ciascun'opera, se lo stile è stentato e affettato, se è mancante di chiachiarezza e precisione, o di facilità e nettezza a tutte le figure che impiegare si possono, mai nol renderanno piacevole: potrà abbagliare il volgo, ma non già soddisfare un occhio giudizioso.

In 2. luogo le figure per esser belle debbono sempre naturalmente procedere dal soggetto. Io ho dimostrato che tutte esprimono il linguaggio o dell'immaginazione o della passione; alcune quello dell'immaginazione quand'è più desta e spiritosa, come le metafore e le similitudini; altre quel, lo della passione vivamente accalorata, come la personificazione e l'apostrofe. In conseguenza allor solamente son belle, quando dalla fantasia o dalla passione vengon prodotte. Nascer debbono spontaneamente; derivare da una mente fiscaldata dall' oggetto, che ella cerca di descrivere; nè si ha mai a interrompere il corso de' pensieri per andare in traccia delle figure. Se queste si cercano a sangue freddo, e s'appiccano come ornamenti posticci, avranno sempre un miserabile effetto: Falsissima idea degli ornamenti dello stile hanno coloro, che li riguardano come cose staccate dal soggetto, e che applicar vi si possano come i galloni alle vesti. Questo si è appunto quello che dice Orazio:

Purpureus, late qui splendeat, unus lo alter Assuitur pannus. (1) De Art. Poet.

I reali e propri ornamenti dello stile vanno anzi congiunti colla sua stessa sostanza, e fluiscono colla corrente medesima de' pensieri. Uno scrittore

<sup>(1) ,</sup> Un pezzo o un altro di purpureo panno, , Che da lunge risplenda, invan s'appicca.

di genio concepisce vivamente il soggetto che vuol presentare; la sua immaginazione n'è tutta piena; e per sè medesima s'esprime allora in quel figurato linguaggio, che essa parla naturalmente. E' non finge in sè stesso una commozione che il suo soggetto in lui non desta; parla come sente; e il suo stile è bello, perchè il sentir suo è forte e vivace. Se avvien talvolta, che la fantasia in noi sia languida, e che nulla troviamo per animarla, non dobbiamo allora perderci a correr in traccia delle figure. Sarebbe un operare, come dicesi, invita Minerva; e quando pur le figure si ritrovassero, avrebbero un'apparenza forzata, e meglio

sarebbe che non vi fossero.

In 3. luogo anche quando le figure son suggerite dall'immaginazione, e l'argomento dà loro una collocazione opportuna, non debbono contuttociò esser troppo frequenti. In ogni bellezza la principal qualità è che sia simplex munditiis, linda senz'arte. Nulla deroga maggiormente alla gravità e dignità d'un componimento, che la troppa cura agli ornati. Allorchè questi costan fatica, la fatica sempre si manifesta; e quando anche non ne costasser nessuna, ove son troppo affoliati, il leggitore o uditore n'è sopraffatto e nojato, e finisce a riguardar l'autore come un ingegno vano e leggiero, che lussureggia in foglie inutili invece di produr frutti sostanziosi. Gli avvertimenti degli Antichí su questo punto son pieni di buon senso, e meritan la più seria attenzione. Voluptatibus maximis, dice Cicerone, fastidium finitimum est in rebus omnibus; quo hoc minus in oratione miremur. In qua vel ex poetis, vel oratoribus possumus judicare concinnam, ornatam, festivam sine intermissione, quamvis claris sit coloribus pica, vel poesis, vel oratio, non posse in delectatione esse diuturna. Quare bene in præclare quamvis nobis sa-

LEZIONE XVIII. pe dicatur, belle & festive nimium sæpe nolo. (1) De Orat. Lib. 111. Allo stesso proposito eccellenti son gli avvisi, coi quali Quintiliano chiude il suo discorso intorno alle figure Lib. 1x. cap. 3. Ego illud de iis figuris, quæ vere fiunt; adjiciam breviter, sicut ornant orationem opportune posita, ita ineptissimas esse, cum immodice petuntur. Sunt qui neglecto rerum pondere, & viribus sententiarum, si vel inania verba in hos modos depravarunt, summos se judicant artifices, ideoque non desinunt eas nectere, quas sine sententia sectari tam est ridiculum, quam quærere abitum, gestumque sine corpore. Ne bæ quidem, quæ recte fiunt, densandæ sunt ni. mis . Sciendum in primis quid quisque postulct locus, quid persona, quid tempus: Maior enim pars harum figurarum posita est in delectatione. Ubi vero atrocitate, invidia, miseratione pugnandum est, quis ferat verbis contrapositis, & consimilibus, & pariter cadentibus irascentem, flentem, rogantem? Cum in his rebus cura verborum deroget affectibus fidem, to ubicumque ars ostentatur, veritas abesse videatur. (2) Dopo queste giudiziose ed utili osserva-

(1),, A' grandi piaceri in tutte le cose è confinante, la noja; sicche è meno da maravigliarsi, che ciò avivenga pur nel discorso. Nel quale e da' Poeti e dagli notatori possiamo argomentare, che una foibita, ornani, ta, vezzosa o prossa o poesia, senza veruno interrom, pimento, ancorchè sia dipinta con vivi colori, non può piacer lungamente. Laonde benchè spesse volte, ci si gridi bene, egiegiamente, non vorrei che bello, e leggiadro troppo sovente ci si dicesse."

(2), Intorno alle figure, che proprie sono per sè me, desime, aggiugnerò brevemente, che, siccome adorna, no il discorso opportunamente introdotte, così sono
, inettissime, allorchè si profondono senza misura. Son, vi di quelli, che trascurando la gravità de pensieri,
, e la robustezza delle sentenze, se mai riescono ad acconciar delle vane parole in queste fogge, credonsi arTomo I. V

zioni io non ho nulla ad aggiugnere su tale articolo, fuorche la seguente ammonizione:

Che in 4. luogo niuno sfornito d'ingegno pel linguaggio figurato, osi tentarlo: L'immaginazio. ne è una potenza che non s'acquista, ma dee procedere dalla natura. Noi possiamo reciderne le ridondanze, correggerne i traviamenti, allargarne la ssera, ma non crearne la facoltà; e tutti gli sforzi per lo stil metaforico e ornato, se sprovveduti siamo in ciò della convenevole attitudine, diverranno inopportuni e disgustosi. Consoliamoci però nel riflettere che anche senza questo talento, co almeno con assai piccola dose di esso, possiamo e parlare e scrivere lodevolmente. Il buon senso, le idee chiare, la nitidezza nelle espressioni, e l'accorta disposizione delle parole e de pensieri attrarranno sempre l'attenzione. Questi sono i veri fondamenti del solido merito, così nello scrivere come nel favellare. Molti oggetti non richieggon di più e que' che ammettono gli ornamenti, gli ammetton soltanto come secondario requisito. Lo studiare e ben conoscere il proprio genio, il seguir la natura, il cercare di migliorarla, ma non for-

<sup>,</sup> tefici sommi, e perciò non tralasciano d'affastellarle: nè veggono, che l'andar in traccia di parole senza , senso è così ridicolo, come cercare il portamento ed , il gesto senza del corpo. Anche quelle, che rettamen-, te son fatte, non debbon troppo addensarsi. Convien , in prima sapere ciò che richiede ogni luogo, ogni , tempo, ogni persona. Imperocche la più parte di queste figure ha per fine il dilettare. Ma quando hassi a , destar l'orrore, lo sdegno, la compassione, chi può , comportare che un uomo irato, o piagnente, o supplichevole perdasi a rintracciar le parole o consimili , o contrapposte, o d'egual desinenza? In questi casi , la cura soverchia delle rarole toglie ogni fede alle pas-" sioni; e dove l'arte si ostenta, lontana credesi la ve-" rità . .50

parla, sono avvertimenti che non si possono mai ripetere troppo spesso a quei che bramano di rinscire eccellenti nelle arti liberali.

Quand'io sono entrato nella considerazione dello stile, ho osservato, che siccome le parole sono simboli delle idee, così debb'esservi sempre un'intima connessione fra la maniera con cui uno scrittore impiega le parole, e la maniera del suo pensare; e che dalla particolarità de' pensieri e delle espressioni che egli adopera, s'imprime al suo stile un certo carattere che chiamasi la sua maniera, la quale distinguesi poi co' termini generali di forte, debole, secca, semplice, affettata, e simili. Queste distinzioni però benche si riferiscano in qualche parte anche alla maniera del pensare di un autore, principalmente riguardano il suo modo d'esprimersi. Nascono esse da tutto il tenore del suo linguaggio, e comprendon l'effetto prodotto da tutte quelle parti dello stile, che abbiam finora considerato: cioè dalla scelta che egli fa di ciascuna parola, dalla disposizione di queste nelle sentenze, dal suo grado di precisione, e dall' abbellimento per mezzo delle armoniche cadenze, delle figure, e degli artifici del parlare. Di questi generali caratteri dello stile rimane ora dunque a favellare, come risultati di quelle cose, parziali di che ho trattato fin qui.

Che differenti soggetti vogliano essere maneggiati con diverse maniere di stile, è proposizione sì ovvia, che non è mestieri il trattenersi a comprovarla. Ognun vede che i trattati filosofici, a cagion d'esempio, non voglion esser composti nello stile medesimo delle orazioni. Ognun vede parimente, che le diverse parti di una medesima composizione richieggono una variazione di maniera e di stile. In un sermone, per esempio, o in un'aringa la perorazione ammette maggior ornamento, e ricerca maggior calore, che la parte

206 Uso DEL LINGUAGGIO FIGURATO didattica o informativa. Ma quel ch'io intendo presentemente di notare si è, che in mezzo a questa varietà, ne' componimenti di ciascun autore si dee sempre trovare qualche grado di uniformità e di coerenza nella sua maniera; si dee trovare qualche carattere dominante impresso in tutti i suoi scritti, che marchi e distingua l'indole sua particolare. Le orazioni di Tito Livio nello stile assai differiscono, come pur conveniva, dal rimanente della sua storia: lo stesso è rispetto a quelle di Tacito. Contuttociò nelle orazioni e di Livio e di Tacito noi possiam chiaramente scoprire la distinta maniera di ciascuno di questi due storici; la magnifica pienezza dell'uno, e la sentenziosa concisione dell'altro ... Le Lettere persia. ne, e lo Spirito delle leggi sono opere del medesimo Montesquieu. Richiedevano certamente un compor diverso, e perciò assai differiscono fra di loro. Contuttociò vi si scopre la stessa mano. Dovunque trovasi un vero e nativo genio, esso determina ad un genere di stile piuttosto che ad un altro. Dove nulla di questo si scopre, dove non, è marcato niun carattere particolare, possiamo inferirne meritamente, che l'opera e d'un autor triviale, il quale scrive per imitazione, non per impulso di genio originale. Come i più celebri pittori si conoscono dalla mano, così i migliori e. più originali scrittori si distinguono in tutte le loro opere dal loro stile, e dalla loro particolare maniera. State of the

Gli antichi Critici non lasciarono di osservare questi generali caratteri dello stile, de'quali ragioniamo. Dionigi d'Alicarnasso li divide in tre gran generi, austero, florido, e mezzano. Per austero intende uno stile distinto per la forza e la fermezza, senza cura di dolcezza e di ornamenti, per esempio di cui cita Pindaro ed Eschilo fra i poeti, Tucidide fra i prosatori. Per florido inten-

de

LEZIONE XVIII. de, come indica lo stesso nome, uno stile ornato, scorrevole, e dolce, e ne reca ad esempio Esiodo, Safto; Anacreonte; Euripide, e principalmente Isocrate. Lo stil mezzano sta appunto in mez-20 a questi due; e comprende le bellezze dell'uno e dell'altro; nella qual classe egli pone Omero e Sofocle in poesia, e nella prosa Erodoto, Demostene: Platone, e quel che sembra stranissimo, anche Aristotele. Debb' essere certamente una classe di molto estesa quella che comprende Platone ed Aristotele sotto allo stesso articolo circa lo stile: Cicerone e Quintiliano fanno anch' essi dello stile una triplice divisione; sebbene sott'altre diverse qualità; e la loro divisione è stata seguita dalla più parte de moderni scrittori di Retorica. L'uno da essi chiamasi stile semplice, tenue; o sottile; l'altro grave; o veemente; il terzo medio, o temperato. Ma queste divisioni, e le spiegazioni ch' essi ne danno; sono sì vaghe e generali, che per formarci una vera idea dello stile, poco vantaggio possiam ricavarne. lo cercherò di scendere un po più al particolare nelle cose

che ho à dire su questo proposito. Una delle prime e più ovvie distinzioni ne'diversi generi dello stile è quella che nasce dallo stendere che fa un autore più o men largamente i suoi pensieri. Questa distinzione forma ciò che chiamasi stil diffuso o conciso. Uno scrittore conciso stringe i suoi pensieri nel minore possibil nu. mero di parole; cerca di non impiegar se non quelle che sono più espressive; stralcia come; ridondante ogni frase; che non aggiunge al senso veruna cosa importante. Non rifiuta contuttociò gli ornamenti; può, anzi deve esser vivo e figura. to; ma i suoi ornamenti hanno di mira non tanto la grazia quanto la forza e Non offre mai lo stesso pensiero due volte; cerca di collocarlo in quel lume che gli sembra più vivo; ma chi in leggitore più di quello che esprime.

Uno scrittore diffuso espone compiutamente i suoi pensieri; li colloca in molti lumi diversi; ed offre al legitore ogni possibile ajuto, perche pienamente gl'intenda. Non si da molta briga di esprimerli la prima volta con tutta la loro forza, perche vuol ripeterne l'impressione; e si propone di supplir colla copia a quanto manca nella robustezza. Gli scrittori di questo carattere generalmente amano la magnificenza e le amplificazioni. I lor periodi naturalmente corrono con qualche prolissità, ed avendo luogo per gli ornamenti di ogni specie, liberamente gli ammettono.

Ciascuna di queste maniere ha il suo particola re vantaggio, e ciascuna divien viziosa, quand'è portata agli estremi. Un'eccesiva concisione diventa spezzata, interrotta, ed oscura, e facilmente conduce ad uno stile concettoso ed epigrammatico. L'eccessiva diffusione diviene debole e languida, e stanca il leggitore. Può nondimeno uno scrittore piegare all'una o all'altra di queste due maniere, secondo che lo porta il suo genio, e sotto al generale carattere di stil conciso, o diffuso può aver nelle sue composizioni molte bel-

lezze.

Per l'ulteriore illustrazione di questi generali caratteri io mi riporto alle opere degli scrittori che ne sono i principali esemplari. Imperocche non tanto da alcuni tratti staccati, siccome abbiam fatto altrove, quanto dallo stile seguito d'un autore può ricavarsi l'idea d'una determinata maniera di scrivere. I due più considerabili modelli,

che io conosca della concisione portata fin dove la proprietà può permetterlo, e qualche volta anche al di là, sono Tacito nella sua storia, e il Presidente di Montesquieu nello spirito delle leggi (1). Aristotele ancora occupa fra gli scrittori didattici un grado eminente per la sua brevità. Forse niuno scrittore del mondo fu mai si parco di parole, come Aristotele; ma questa sua parsimonia oscura talvolta il senso. Di una bella e magnificata diffusione Gicerone è senza dubbio il

più illustre esempio che possa arrecarsi.

Per giudicare quando convenga seguir la concisa, e quando la diffusa maniera, noi dobbiamo prender per guida la stessa natura del componimento. I discorsi che debbonsi recitare, generalmente vogliono uno stile più copioso, che i libri destinati per esser letti. Allorche il senso dee rutto raccogliersi dalla bocca del Dicitore, senza il vantaggio che offron gli scritti di poter fermarsi a talento, e rivedere quello che sembra oscuro, la troppa concisione dee sempre schivarsi. Non si ha mai a presumere soverchiamente della pronta intelligenza dell'uditore; ma regolare lo stile in maniera, che il comune degli uomini seguir ci possa agevolmente e senza sforzo. In ogni pubblico Parlatore adunque richiedesi uno stile fluido, e copioso, schifando nel tempo stesso quel grado di profissità, che il rende languido e stucchevole; il che avviene ogni volta che troppo si inculchino, e si presentino in troppi diversi aspetti gli stessi

213 124 2 2 3 1 1 2 2 3 7 9 9 9 9

<sup>(1)</sup> Il Davanzati nella sua traduzione di Tacito ha vojuto con lui contendere di brevità; ma in molti luoghi non ha fatto che renderlo più oscuro. V'ha pur tra! moderni chi ha cercato d'emular Tacito e 'I Davanzati; ma con poco buon esito. La lingua Italiana ama una certa pienezza e pastosttà, troppo nemica di una soverchia concisione. Il Traduttore.

STILE DIFFUSO O CONCISO Nelle composizioni scritte un certo grado di concisione ottiene molto vantaggio. Il componimento riesce più vivo, attrae maggiormente l'attenzione, fa impressione più forte, e alletta la mente del leggitore col fornire maggior esercizio a' suoi propri pensieri. Un sentimento che espres. so in maniera prolissa appena si ammetterà come giusto, esposto concisamente si ammirerà, come spiritoso. Le descrizioni, quando vogliamo che sien vivaci e animate, debbon esser concise. Questo è contrario all'opinione comune; perciocche la più parte suppongono, che uno scrittore possa di-Jungarsi nelle descrizioni con più sicurezza che in altra cosa, e che per mezzo di uno stil pieno ed esteso ei possa renderle vie più ricche ed espressive. Ma io temo all' incontro che la maniera diffusa generalmente le sfibri e indebolisca. Ogni parola ridondante, ogni circostanza superflua ingombra la fantasia, e fa che l'oggetto a lei presentato divenga oscuro e indistinto. Per la qual cosa i più eccellenti descrittori, Omero, Tacito Milton son quasi sempre concisi nelle loro descrizioni. Più ci offrono dell' oggetto ad un solo

Gagliardamente, che dalla loro moltiplicità.

Chi parla alle passioni dee similmente esser piuttosto conciso che diffuso. In queste la prolissità è pericolosa, perchè è difficile il mantener lungo tempo il calore conveniente. Quando diventiamo prolissi, corriam sempre rischio di raffreddar l'uditore. Il cuore e la fantasia corrono velocemente, è quando son messi in moto, suppliscono molte cose per se medesimi con molto maggior vantaggio, di quello che l'autore produi potrebbe

sguardo, di quello che mostrare ne possa un de bole e prolisso scrittore coll' aggirarlo per vari aspetti. La forza e la vivacità delle descrizioni; così in prosa come in verso, dipende più dalla scelta felice di una o due circostanze atte a ferire

COI

quando si parla all'intelletto, siccome avviene in tutte le materie di raziocinio, di spiegazione, d'istruzioni. Qui io preferisco una maniera più libera e diffusa; perciocche d'intelletto va più posatamente, ed ha maggior bisogno di guida. Le narrazioni storiche possono esser belle tanto nello stile conciso, quanto nel diffuso, secondo il genio dello scrittore. Erodoto e Livio son diffusi, Tueidide e Sallustio son concisi, e tutti nondimeno piacevoli (1)

Ho accennato di sopra, che lo stile diffuso inclina di più a' lunghi periodi, e il conciso alle brevi sentenze. Non dee però da questo inferirsi; che i lunghi o corti periodi sieno interamente caratteristici dell' una o l'altra maniera. Può accas dere che uno componga sempre in brevi sentenze; e sia contuttociò estremamente diffuso, qualora pochi pensieri sieno sparsi in ciascuna di queste sentenze. Seneca n'è un chiaro esempio. Per la brevità e minutezza delle sue sentenze ei può sembrare conciso a primo aspetto; ma è ben lontano dall'esser tale. Ei trasforma lo stesso pensiero in mille modi, e il fa passare per nuovo solo col dargli un nuovo torno. Alla stessa guisa molti scritcoti francesi compongono in brevi sentenze; ma il loro stile generalmente non è conciso, e comunemente assai meno di quel degl' Inglesi, le cui sentenze sono più lunghe. Un Francese divide in due o tre sentenze quella porzion di pensiero, che l'Inglese raccoglie in una sola (1). L'effetto imme-

(1) I nostri Storici, che molti n'abbiamo, e di molto pregio, hanno seguito per la più parte anzi lo stile di Livio che quel di Sallustio. Il Traduttore.

(2) L' indole della lingua Italiana, come s'e detto più addietro, è anche più contraria che l'Inglese; a una soa verchia concisione. Il Traduttore.

STILE DIFFUSO O CONCISO mediato delle brevi sentenze è di render lo stile pronto e vivace; ma non già sempre concisó. Goi rapidi successivi impulsi che dà alla mente la tiene desta, e rende il componimento più spiritoso . I lunghi periodi all'incontro son gravi e posati; ma alla maniera di tutte le cose gravi corron pericolo di divenire pesanti. Un'accoita mescolanza di lunghi e brevi periodi è quella che si richiede, quando vogliasi sostenere la maestà insiememente e la vivezza, piegando ora agli uni ora agli altri, secondo che l'una o l'altra qualità dee predominare. Ma de' lunghi e de' brevi periodi io ho avuto già occasione di ragionare nel ca-

po della costruzione delle sentenze. Il robusto ed il debole generalmente riguardansi come caratteri dello stile corrispondenti al conciso e diffuso; e spesse volte di fatto pur coincidono. Gli scrittori diffusi per la più parte han qualche grado di debolezza, e gli scrittori robusti generalmente inclinan di più all'espressioni concise. Questo però non si verifica sempre esattamente; e ci sono scrittori, i quali in mezzo ad uno stile ampio e ripieno han mantenuto un alto grado di sorza. Tito Livio può servire d'esempio. Il vero fondamento dello stil debole o robusto è riposto ne' pensieri. Se l'autore concepisce fortemente l'oggetto, saprà esprimerlo con energia; ma se egli ne ha soltanto un'apprensione indistinta, se le sue idee son vaghe e fluttuanti, se non ha ben fermo in se medesimo il concetto che vuol esprimere, chiari segni di ciò appariranno nel suo stile. Vi si troveranno epiteti inutili e parole in. significanti; le espressioni saranno vaghe e generali; la costruzione debole e confusa; concepirem qualche cosa di ciò ch'egl'intende, ma il conce. piremo oscuramente. Laddove uno scrittore robusto, usi egli uno stil diffuso o conciso, produce sempre una forte impressione de' suoi sentimenti;

presentarci.

Ho detto, parlando dello stil diffuso e conciso, che un autore può propendere piuttosto all'uno che all'altro, e scrivere tuttavia sodevolmente. Ma non è già lo stesso rispetto al robusto ed al debole. Ogni autore in ogni componimento deve studiare d'esprimersi con qualche forza; e a misura che s'accosta al debole, divien cattivo scrittore. Non si richiede però in ogni componimento lo stesso grado di robustezza. Quanto più grave ed importante è il soggetto, tanto maggior forza dee predominar nello stile. Quindi nella storia, nella filosofia, ne' ragionamenti solenni aspettasi più che altrove. Uno de' più perfetti modelli dello stile robusto sono le orazioni di Demostene. Come però ogni qualità dello stile ha il suo estremo vizioso, così è ancor della forza. Il troppo studio di questa, e la non curanza delle altre qualità conduce lo scrittore ad una maniera aspra e dura. L'asprezza nasce dalle parole inusitate, dalle forzate inversioni, e dalla troppa negligenza della dolcezza e fluidità: (1)

Fin qui abbiam considerato quei caratteri dello stile, che riguardano l'espressione de sentimenti. Prendiamo ora a consideratio sotto d'un altro aspetto relativo a' diversi gradi di ornamento che può ricevere. Qui lo stile de vai Autori sembra procedere colla seguente graduazione: secco, piano, nitido, elegante, e florido; e con questo medesimo ordine di ciascuno pur tratteremo.

La

<sup>(1)</sup> Non mancano di quelli, che affettano a bello studio la durezza per comparire robusti. Ma se non è robusto il pensiero, la durezza dello stile non fa che renderlo vie più ingrato. Il Traduttore.

La maniera secca esclude ogni ornamento. Pas ga di farsi intendere, non brigasi di piacere ne all'immaginazione ne all'orecchio. Non è però tollerabile che nelle cose didattiche; ed ivi pure; affinche soffrire si possa, gran peso e solidità si richiede nella materia, ed intera perspicuità nel linguaggio. Aristotele è un continuo esempio dell' lo stil secco; ne v'ha forse autore, che sia stato così rigidamente alla strettezza della maniera didata tica in tutti i suoi scritti, ed abbia cercato di dar maggiore istruzione senza il minimo ornamento: Con un ingegno profondissimo e con estesissime cognizioni egli scrive come una pura intelligenza; che dirigesi 'all' intelletto immediatamente; senza passar per la via dell'immaginazione. Non è però così fatta maniera da imitarsi; poiche sebbene la bontà della materia possa compensare la durezza. e aridità dello stile pondimeno questa aridità è per se stessa un considerabil difetto, siccome quella che stanca l'attenzione; e in modo troppo svantaggioso trasmette a chi legge od ascolta vi sentimenti dell'autore.

Lo stil piano s'alza d'un grado sopra del secco. Uno scrittore di questo carattere impiega pochi ornamenti, e s'occupa quasi interamente intorno alla sostanza ed al senso. Ma se egli non fa ala cuno studio per allettarci coll'uso delle figure, coll'armonica disposizione, e cogli altri artifici dello scrivere, guardasi però dal disgustarci coll'aridità e colla durezza. Oltre alla perspicuità egli, cerca nel suo linguaggio la purità, la proprietà, la precisione, che formano un grado assal riguardevole della bellezza. Anche la vivacità e la forza pos sono combinarsi collo stil piano; e perciò und scrittore di questa fatta, quando i suoi sentimen. ti sian buoni, può riuscire abbondantemente piacevole. La differenza fra un arido scrittore, en uno scrittor piano si e, che il primo è incapace

di ornamenti, e non sembra pure conoscerli, il secondo non li ricerca. Ei ci offre i suoi sentimenti distinti, e puri, e in buona lingua; ma di fregi ulteriori non si dà briga, o perche necessari non li crede al suo soggetto, o perche il suo genio nol porta a compiacersene, o perche li disprezza. El però anche qui da avvertire, che quando uno scrittore affetta questo carattere in tutta l'opera sua, grande importanza nella materia, e gran forza ne' sentimenti richiedesi per tener desta l'attenzione del leggitore, e impedire che non si stanchi.

Lo stil nitido è quello che viene appresso, e qui cominciamo ad entrare nella regione degli ornamenti, ma di quelli però che non sono del ge. nere più elevato, o più brillante. Uno scrittore di questo carattere dà a divedere che non dispregia le bellezze del linguaggio; che forman anzi un oggetto della sua attenzione; ma questa è diretta piuttosto alla scelta delle parole e alla graziosa lor collocazione, che ad alcun alto sforzo d'immaginazione o d'eloquenza. Le sue sentenze son sempre limpide, e sgombre d'ogni parola superflua; sono d'una moderata lunghezza, piegando piuttosto alla brevità che all'amplificazione, e chiudonsi con proprietà senza strascichi o code. Le sue cadenze son variate, ma senza una studiata armonia. Le sue figure, se ne adopera, sono brevi e corrette piuttosto che ardite e focose. Uno stile di questa natura anche da uno scrittore, che non abbia gran forza di fantasia e d'ingegno, può ottenersi colla sola industria e colla diligente attenzione alle regole dello scrivere; ed è uno stile sempre aggradevole. Esso imprime a' nostri componimenti un carattere di moderata elevazione, e porta un grado di ornamento che può convenirsi ad ogni soggetto. Una lettera familiare,

ed anche un'allegazione forense sopra il soggetto più arido si può scrivere con nitidezza; un sermone poi, o un trattato filosofico esposto con nitido

stile sempre si leggerà con piacere.

L' eleganza esprime un più alto grado di ornamento che la semplice nitidezza; ed è il termine che usualmente si applica allo stile, quando possiede tutti i pregi dell'ornamento senza alcun eccesso o difetto. Da quanto si è ragionato fin qui, agevolmente s'intenderà, che l'eleganza perfetta richiede somma perspicuità, esatta purità e proprietà nella scelta delle parole, e molta cura e destrezza nell'armonica lor disposizione; richiede inoltre che vi si spargan le grazie dell' immaginazione per quanto il soggetto può comportarle; e vi s'aggiunga lo splendore del linguaggio figurato impiegato opportunamente. În una parola elegante scrittore è quello, che piace alla fantasia, e all' orecchio, mentre istruisce l'intelletto; e che offre le sue idee vestite di tutte le bellezze della espressione, ma senza leziosaggini o caricature

Quando gli ornamenti applicati allo stile son troppo ricchi e sfarzosi a proporzion del soggetto. quando ritornano troppo spesso, e ci percuotono a guisa di abbagliante riverbero o di falso brillante, ciò forma quello che chiamasi stile florido, termine comunemente adoperato per significare eccesso di ornamento. In un giovane compositore questo è perdonabile: egli è forse anche nella gioventù un buon indizio, quando il loro stile inclina al florido e lussureggiante: Volo se efferat in adolescente: fæcunditas, dice Quintiliano, multum inde decoquent anni, multum ratio limabit, aliquid velut usu ipso deteretur, sit modo unde excidi possit quid & exculpi . = Audeat bæc ætas plura, & inveniat, & inventis gaudeat; sint licet illa non satis sicca & severa. Facile remedium est ubertatis: sterilia nullo

labore vincuntur (1). Ma se il florido stile si può permettere a' giovani ne' loro primi esperimenti. non si può già tollerare con egual indulgenza negli scrittori d'età più adulta. Esigesi in questi che il giudizio maturando castighi l'immaginazione; e rigetti come giovenili tutti quegli ornamenti, che son ridondanti, sconvenevoli al soggetto, o non conducenti ad illustrarlo. Niente è più disprezzabile, che quel falso splendore che alcuni scrittori affettano perpetuamente. Safebbe men male, se ascrivere si potesse alla reale soprabbon. danza di una ricca immaginazione. Troveremmo allora almeno qualche cosa che ne piacesse, se poco troviamo che ne istruisca. Ma il peggio si è che in questi vani scrittori veggiamo un lusso di parole, non di immagini: veggiamo un faticoso sforzo per sollevarsi ad una sublimità di comporre, di cui si son essi formati una qualche idea vaga, ma non avendo poi forza d'ingegno per arrivarvi, s'industriano di supplir al difetto con parole poetiche, con fredde esclamazioni, con figure comuni, e con tutto quello che ha apparenza di pompa e di magnificenza. Non sanno questi scrictori, che la sobrietà negli ornamenti è un gran segreto per renderli piacevoli, e che senza un convenevole fondamento di buon senso e di sodi pensieri, il più florido stile non è che una puerile impostu. ra che si fa al pubblico: sebben pur troppo si la-

<sup>(1),</sup> In un giovane ho piacere, che la fecondità si , sviluppi; molta parte ne tralascerà in appresso l'età . , matura, molto ne limerà la ragione, qualche cosa si , logorerà collo stesso uso, basta che v'abbia abbondan-,, te materia da recidere e scarpellare... Osi pur questa ,, età, ed inventi, e compiacciasi de' suoi ritrovati, ben-" chè non affatto maturi e perfezionati. Facile è il ri-" medio della soverchia ubertà; la sterilità al contrario " con niuna fatica si vince".

STILE FLORIBO

scia questo ingannare, parlando almeno di quelli, che facilmente sulle prime rimangono abbagliati da tutto ciò che ha del vizioso e del lucicante. Io non cesserò mai di prevenire i miei leggitori contro questo affettato e frivolo uso de soverchi ornamenti; e credo mio dover principale in questo corso di lezioni il fare ogni sforzo, perche invece di quel leggiero e superficiale gusto di scrivere, che temo essere presentemente troppo di moda (1), si introduca il gusto di un pensare più sodo, e d'una più maschia semplicirà nello stile.

LE-

<sup>(1)</sup> Siffatta moda a questi ultimi tempi si è propagata: pur troppo anche in Italia. Il Traduttore.

## LEZIONE XIX.

Generali caratteri dello Stile = Semplice, affettato, veemente = Istradamento alla formazione di uno stile convenevole.

Avendo preso nell'ultima lezione a ragionare dei generali caratteri dello stile, ho trattato prima del conciso e del diffuso, del robusto e del debole; e mi son fatto in seguito a considerare lo stile secondo i diversi gradi di ornamento che si adoperano per abbellirlo, rispetto ai quali la maniera dei diversi autori progredisce in questa graduazione di stile secco, piano, nitido, elegante, e florido.

Io debbo ora favellar dello stile sotto d'un altro aspetto assai importante, e che merita d'essere diligentemente esaminato, quello cioè della sem-

re diligentemente esaminato, quello cioè della semplicità o naturalezza opposta all'affettazione. La semplicità, applicata allo scrivere, è termine frequentemente usato, ma come altri termini di simil genere, usato per lo più vagamente, e senza precisione. Ciò nasce principalmente da' vari sensi attribuiti al vocabolo semplicità, i quali perciò sarà qui necessario di ben distinguere, e dimostrare in qual senso propriamente allo stile convenga.

In quattro diversi significati prendesi questo termine. Il r. è la semplicità della composizione opposta alla troppa varietà delle parti. A questa

si riferisce il precetto d'Orazio:

Denique sit quodvis simplex dumtaxat & unum. (1)

Tale è la semplicità del piano in una tragedia a distinta da quelle che han doppio intreccio, e accidenti che si incrocicchiano; la semplicità dell' Illiade e dell' Eneide, opposta alle soverchie digressioni di Lucano, e alle sparse favole dell' Ariosto: la semplicità della greca architettura, contraria all'irregolare varietà della gotica. In questo senso la semplicità è lo stesso che l'unità. (2)

Il 2. senso è la semplicità del pensiero, come opposta al soverchio raffinamento. Semplici pensieri son quelli che nascono naturalmente, quei che l'occasione o il soggetto suggerisce senza cercarli, e che appena accennati sono agevolmente da tutti intesi. Il raffinamento nello scrivere significa un corso di pensieri meno ovvi e naturali, che particolare ingegno richieggono per seguitarli, e che dentro a certi confini son belli, ma ove sien portati troppo oltre, divengon oscuri, e disgustano per l'apparenza di essere soverchiamente ricercati. Così i pensieri di Cicerone nelle morali materie sono semplici e naturali, quelli di Seneca troppo studiati e rassinati. La semplicità presa in questi due sensi, in quanto s'oppone o alla moltiplicità delle parti, o al soverchio rassinamento de pensieri, non ha propriamente relazione allo stile.

V'ha un 3. senso della semplicità, che si riferisce allo stile, e si oppone al soverchio orna-

(1), Sia ogni cosa alfin semplice ed una.
(2) Non può negarsi che il Poema dell'Ariosto none
abbia anch'esso una certa unità ed un punto, acui tendono idiversi fili, ond'è tessuto. Ma questi fili son tan-

abbia anch'esso una certa unità ed un punto, acui tendono idiversi fili, ond'è tessuro. Ma questi fili son tanti, e s'intrecciano per tanti modi, che il piano del Poema non si può certamente dir semplice. Il Traduttore. mento e ssoggio del dire: e in questo senso da Cicerone e da Quintiliano vien presa, ov'essi distinguono il simplem, tenue, lo sublime genus distinguono il simplem, tenue, lo significato coincide collo stil piano e nitido, del quale ho già detto innanzi, e che non richiede ulteriore illustrazione.

Ma v'ha un 4. senso della semplicità, che pur riguarda lo stile, non però circa ai gradi di ornamento che adopriamo, ma circa alla facile e naturale maniera, con cui esprimiamo per via del linguaggio i nostri pensieri. Nel senso dianzi accennato lo stil semplice equivale al piano; laddove in questo la semplicità è compatibile col più alto ornamento. Omero a cagion d'esempio possiede questa semplicità nella massima perfezione, e contuttoció niun autore è più copioso di ornamenti e di bellezze. Questa semplicità, che ora abbiamo à considerare, si oppone non già al favellare adorano, ma all'affettato, ossia a quello, in cui troppo studio apparisca; e una tale semplicità è uno de pregi più essenziali e più distinti.

Uno scrittor semplice si esprime in tal mollo; che ognuno s'avvisa di poter fare altrettanto. Ora-

zio così il descrive;

Speret idem, sudet multum; frustraque laboret Ausus idem. (1)

Non si veggono nelle sue espressioni indizi d'arte; sembran esse il proprio linguaggio della natura; scorgesi nello stile non lo scrittore e il sue

<sup>(1),,</sup> Sicchè di fare ognun speri altrettanto, ,, Ma sudi molto, e s'affatichi indarno ,. Lo stesso osando.

lavoro, ma l'uomo nel suo proprio naturale carattere. Può esser pieno di figure e d'immagini; ma queste nascono senza sforzo; ed egli mostra di scrivere in questo modo, non per effetto di studio, ma perché è la sua più naturale maniera d'esprimersi. A questo carattere di stile un certo grado di negligenza pur non disdice; anzi gli dà maggior grazia; poiche la troppo minuta attenzione alle parole è ad esso straniera. Habeat ille, dice Cicerone nell' Oratore, molle quiddam, do quod indicet non ingratam negligentiam hominis dere magis, quam de verbo laborantis (1). Questo si è il gran vantaggio della semplicità dello stile, che come la semplicità delle maniere, ci mostra i sentimenti d'un uomo, e il suo modo di pensare, aperto e senza maschera. Le maniere di scrivero più studiate e artificiose, quantunque belle, han sempre questo difetto, che presentano un autore sotto la forma d'un cortigiano, in cui lo splendore delle vesti, e il contegno cirimonioso nascondono quelle particolari qualità che distinguono un uomo dall'altro. Ma il leggere un autor sempli, ce è come il conversare con una persona ragguardevole in casa sua e a bell'agio, dove in lei si ravvisano le naturali maniere, e il suo distinto carattere.

Il più alto grado di questa semplicità è espresso dal termine francese naiveté, a cui la nostra lingua non ha voce appieno corrispondente (2). Non è pur facile il dare una precisa idea del valore di questo termine. Io credo che la miglior spie-

<sup>(1) 33</sup> Abbia egli un non so che pur di molle, e che 33 indichi la non ingrata negligenza d'un uomo occupato 33 più intorno alle cose che alle parole".

<sup>(2)</sup> Ingenuità è forse il termine che più vi s'accosta; e nariva ingenuità fors' anche meglio l'esprime. Il Traduttore.

spicgazione sia quella che ne ha presentato il francese Marmontel, dicendo ch'essa è quella specie d'amabile ingenuità, e schietta apertura, che sembra dare a noi un certo grado di superiorità rispetto alla persona in cui si ravvisa; è una certa infantile semplicità, che noi amiamo in cuor nostro, ma che spiega certe modificazioni di carattere, le quali ci sembra che noi avremmo arte bastante di nascondere; e che quindi ci fa sorridere alla persona che le dimostra. La Fontaine nelle sue favole vien proposto come il più grande esempio di questa ingenuità; ma dessa non è che una specie di quella semplicità dicui parliamo (1).

Quanto alla semplicità presa in genere, dobbia, mo osservare, che gli antichi originali scrittori sono in essa quasi sempre i più eccellenti. Ciò viene dalla ragione apertissima, ch'essi scrivevano secondo il dettame del genio lor naturale, nè si formavano sopra le opere e gli artifici degli altri, che guidano bene spesso all'affettazione. Perciò fra i greci scrittori abbiam mapgiori modelli di bella semplicità che non fra i latini. Omero, Esiodo, Anacreonte, Teocrito, Erodoto, Senofonte per essa molto distinguonsi. Fra i latini abbiam pur alcuni di questo carattere, particolarmente Terenzio, Lucrezio, Fedro, e Giulio Cesare. Il seguente passo dell'Andria di Terenzio è un bell'esempio di semplicità in fatto di descrizione:

Procedit, sequimur, ad sepulchrum venimus; In ignem imposita est, fletur; interea hac soror, Quam dini, ad flammam accessit impradentius;

<sup>(1) &</sup>quot;Ottime riflessioni e copiosi esempi a questo proposito si trovano nella Dissertazione di Mosè Mendelssohn Del Sublime e del Naturale nelle Belle Lettere. Il Traduttore.

Tutte le parole son qui sommamenté felici, é colla massima eleganza presentano la pittura della descritta scena, mentre al medesimo tempo lo stile sembra procedere senza arte affatto, e senza fatica.

Gli autori di questo carattere fanno, che non ci stanchiam mai di leggerli. Non v'ha nella loro maniera alcuna cosa che opprima o affatichi i nostri pensieri; siam dilettati senza essere abbagliati dal loro splendore. L'incanto della semplicità in un autore di vero genio è sì possente, che copre molti difetti, e ci rende indulgenti a molte espres, sioni meno accurate. Quindi in tutti gli eccellenti Scrittori così di prosa, come di poesia si osser, verà sempre questa semplice e naturale maniera; e benche vi predominin altre bellezze, esse non formeranno mai il loro particolare e distinto carattere. Così Milton è semplice in mezzo a tutta

(1), Il funeral s'avanza, andiamo appresso, Arriviamo al sepolero; al rogo è imposta, El compianta. Frattanto la sorella,

5) Che già t'ho detto, accostasi alla fiamma]
5) Un po'imprudentemente, e con pericolo,

Quivi Panfilo fuori di sè stesso Scopre l'amor dissimulato e ascoso.

"Corre precipitoso, e lei ritrae "Lunge dal fuoco. Mia Glicera, esclama, "Che fai? perche ti perdi? Allor costo.

,, Che sai? perchè ti perdi? Allor costei, ,, Sicchè l'usato amor scorger potevi, ,, Cadere si lasciò tra le sue braccia, ,, Assai samigliarmente lagrimando. la sua grandezza, e Demostene in mezzo alla sua veemenza. Alle opere grandi e solenni la semplicità della maniera aggiugne un'aria più venerabile. E quindi si è spesso osservato esser questo il carattere dominante in tutte le sacre Scritture: nè certamente altro carattere di stile più convenivasi alla dignità delle cose ispirate.

Avendo tanto raccomandato la semplicità, ossia la facile e natural maniera di scrivere, e accennati i difetti della contraria, fa di mestieri, per prevenire ogni abbaglio, ch'io avverta pur anche non essere sufficiente lo scrivere con semplicità, perché si dica che uno scrive leggiadramente. Ei può esser privo di affettazione, ma al medesimo tempo privo di merito. La bella semplicità suppone, che un autore possegga un vero genio per iscrivere con solidità, purità, e vivacità d'immaginazione. In questo caso la semplicità, ossia la maniera non affettata, è quella che corona gli altri ornamenti, e dà risalto ad ogni altra bellezza; essa è l'abito della natura, senza cui ogn' altra bellezza è imperfetta. Ma se la semplice fuga dell'affettazione bastasse a costituire la bellezza dello stile, gli scrittori deboli, frivoli, triviali potrebbero anch'essi pretendervi. E già molti critici pur veggiamo, che esaltano gli scrittori dozzinali per quella che essi chiamano casta semplicità della loro maniera, la quale in realtà non è altro, che l'assenza d'ogni ornamento per mancanza d'ingegno e d'immaginazione. Dobbiam pertanto distinguere quella semplicità che accompagna il vero genio, e che è perfettamente compatibile con qualunque adattato e proprio ornamento, da quella che è puro parto di negligenza o di debolezza. Questa distinzione nasce pur facilmente dagli effetti che ambe producono; l'una non manca mai d'interessare il leggitore, l'altra di annojarlo.

 $\mathbf{x}$ 

Passo ora a ricordare un altro carattere dello stile, diverso da tutti i mentovati fin qui, che può distinguersi col nome di veemente. Questo inchiu. de sempre la robustezza, e non è incompatibile colla semplicità; ma nel suo predominante carattere è distinguibile così dal robusto come dal semplice. Egli ha un'impeto suo particolare, è uno stil pien di fuoco, è il linguaggio di un uomo, di cui l'immaginazione e le passioni son fortemente avvivate, e che perciò trascura le minori grazie, e si spinge avanti colla rapidità e pienezza di un torrente. Questo appartiene ai più alti generi dell'oratoria, e s'aspetta piuttosto da un uom che parla, che da uno che scrive. Le orazioni di Demostene forniscono un pieno e perfetto esempio di questa specie di stile.

Io non insistero più lungamente sui generali caratteri dello stile. Alcuni altri potrebbonsi accennare oltre i mentovati; ma ben m'avveggo, che è difficile il separare le generali considerazioni sullo stile degli autori dalla loro particolar maniera di pensare, della quale non è ora mio proponimento di discorrere. Gli scrittori concettosi per esempio discoprono nel loro stile un certo carattere d'impertinenza, che è difficile il dire, se debba annoverarsi fra gli attributi dello stile, o piuttosto ascriversi interamente al pensiero: sebbene in qualunque classe si ponga, ogni apparenza di tal difetto dee schivarsi con somma cura, siccome uno

de' più disgustosi.

Da quanto ho detto si può raccogliere, che il determinare qual sia precisamente la migliore fra le diverse maniere dello scrivere, non è cosa facile, e nemmen necessaria. Lo stile è un campo che ammette grande estensione. Le sue qualità posson essere assai differenti in diversi autori, e n ondimeno essere tutte belle. Dee qui lasciarsi all'ingegno la libera facoltà per quella particolare

determinazione, che ognun riceve dalla natura ad una maniera d'espressione piuttosto che ad un'altra. Vi son però certe qualità generali di tanta importanza, che debbono sempre aversi di mira in ogni specie di componimento; e vi son certi difetti, che sempre debbesi procurar di schivare. Lo stile ampolloso, a cagion d'esempio, il debole, l'aspro, l'oscuro sempre son viziosi; la chiarezza, la forza, la nitidezza, la semplicità sono sempre da ricercarsi. Ma quanto alla mescolanza di tutte, o al predominio di alcuna di queste buone qualità per formare la nostra particolare e distinta maniera, non può darsi precisa regola; nè io voglio arrischiarmi ad accennare in questo verum modello come assolutamente perfetto.

Sarà più opportuno ch'io chiuda queste dissertazioni sopra lo stile con alcuni avvertimenti intorno al miglior metodo per ottenere in generale uno stil commendevole, lasciando che il particolar carattere di siffatto stile o sia tratto dal soggeta getto medesimo su cui si scrive, o dalla inclina-

zione del proprio genio.

Il 1. avvertimento, ch'io do a questo proposito, si è di procacciarsi idee chiare sopra il soggetto di cui si parla o si scrive. Questo avverti mento parrà a prima giunta aver poca relazione allo stile; ma ne ha certamente grandissima. Il fondamento d'ogni buono stile è il buon senso accompagnato da una viva iminaginazione. Lo stile e i pensieri d'uno scrittore sono si intimamente connessi, che siccome ho accennato più volte, è spesso difficile il distinguerli. Ogni qual volta le impressioni delle cose sopra alla nostra mente son deboli, oscure, perplesse, confuse, tale infallibilmente sarà la nostra maniera di favellarne. Laddove quelle cose, che chiaramente da noi si concepiscono, e fortemente si sentono, sono anche naturalmente da noi espresse con chia-

rezza e con forza. Questa adunque senza alcun dubbio debb' essere la nostra capital regola per lo stile: pensare attentamente al soggetto, finche si ottenga per noi una piena e distinta percezione della cosa che abbiamo a vestir di parole, finchè ci sentiamo in essa scaldati e interessati: allora, è allor soltanto noi troveremo che le espressioni incominceranno a scorrere per sè medesime. Ge. neralmente le migliori e più proprie son sempre quelle, che una chiara percezione della cosa spontaneamente suggerisce senza molta fatica nel ricer. carle. Questa è un'osservazione giustissima di Quintiliano: Plerumque optima verba rebus coharent, & cernuntur suo lumine. At nos quærimus illa, tanquam lateant to se subducant. Ita nunquam putamus verba esse circa id , de quo dicendum est , sed ex aliis locis petimus, & inventis vim afferimus (1). Lib. VIII. c. 1.

In 2. luogo per ben formare lo stile è indispensabilmente necessaria la frequente pratica del comporre. Io ho già dato varie regole concernenti lo stile; ma niuna regola corrisponderà al proposto fine senza un lungo esercizio. Non ogni maniera però di comporre è atta a perfezionare lo stile; anzi il molto comporre, ma in fretta e senza cura, produrrà uno stil pessimo; e si avrà dopo a penar maggiormente per ispogliarne i difetti e correggerne le negligenze, che se non si fosse mai fatto al comporre veruno avvezzamento. Sul principio adunque è necessario lo scrivere posatamen,

te

<sup>(1) ,</sup> Per lo più le migliori parole vanno unite alle , cose, e da sè medesime si presentano nel proprio lu-, me. Ma noi le andiamo cercando, come se stesser , nascoste, o si sottraessero. Quindi non crediam mai ,, che ci sieno parole attinenti a quello che edeve dirsi; , ma le peschiam d'altri luoghi, e facciamo lor violenza ta in mille maniere".

pello stile Lezione XIX.

te è con molta attenzione, e lasciare che la facilità è la speditezza sieno il frutto della lunga abitudine Moram de sollicitudinem, dice con molta ragione Quintiliano, initiis impero. Nam primum boc constituendum atque obtinendum est, ut quam optime scribamus: celeritatem dabit consuetudo. Paullatim res facilius se ostendent, verba respondebunt, compositio prosequetur. Cuncta denique, ut in familia bene instituta, in officio erunt. Summa bæç est rei; cito scribendo non fit, ut rece scribatur; bene scribendo fit, ut cito. (1) Lib. X.

c. 3.

Dobbiam però osservare, che può esservi un eccesso nella troppo anziosa cura intorno alle parole. Non si vuol ritardare il corso de' pensieri, e raffreddare il calor dell' immaginazione col fetmarsi troppo lungamente su d'ogni parola che hassi ad impiegare. V'ha in certe occasioni un ardor di comporre, che noi dobbiam conservare per esprimerci con maggiore felicità, anche a rischio di lasciar trascorrere qualche inavvertenza. Un più severo esame dee riserbarsi all'atto della correzione. Perciocchè se utile è la pratica del comporre, non lo è meno il faticoso esercizio del correggere. Quello che abbiamo scritto dee lasciarsi posare per qualche tempo, finchè l'ardor del comporre sia passato, finchè cessata sia la tenera affe-

<sup>(1) ,</sup> Posatezza e attenzione lo prescrivo a principian, ti. Imperocchè la prima cosa da ottenersi e lo scrivere
, nel miglior modo possibile; la speditezza verrà suc, cessivamente dall'uso. A poco a poco le cose si mo, streranno più facilmente, le parole vi corrisponderan, no, il componimento verrà pianamente da se medesino;
, tutto sarà in dovere, come in una famiglia ben ordi, nata. La sostanza si è, che dallo scriver presto non
, nasce lo scriver bene; dal bene scrivere nasce il pre, sto '.

REGOLE PER LA FORMAZIONE zione per le espressioni che abbiamo adoperato, è finche dimenticate si sieno le medesime espressio. ni: allor rivedendo l'opera nostra con occhio critico e imparziale, come se fosse opera altrui, discerneremo molte imperfezioni, che a principio ci erano sfuggite. Allora è il tempo di troncare le ridondanze, di ponderar la struttura delle sentenze, di por mente alle connessioni ed alle particole congiuntive, e dar allo stile una forma regolare, corretta, e ben sostenuta. Questo lima labor; come è detto da Orazio, è indispensabile a tutti quelli, che amano di comunicare altrui con vantaggio e ne'debiti modi i propri pensieri; e un po' di pratica che vi si prenda avvezzerà tosto l'occhio a fissar gli oggetti; che maggiore attenzione richieggono, e renderà l'esercizio della correzione assai più facile e spedito che non può forse immaginarsi:

In 3. luogo per l'ajuto che trar possiamo dagli altrui seriiti, è manifesto che dobbiamo aver piena conoscenza dello stile de migliori autori. Que: sto è necessario e per prendere un sano gusto; è per fornirci di un buon capitale di termini sopra qualunque materia. Nel leggere gli autori relativamente allo stile, far si deve attenzione alle particolarità delle diverse loro maniere; e già in questa e nella precedente lezione varie cose io ho suggerito, che giovar possono a tal fine. Ma per acquistare uno stile lodevole, niun esercizio io conosco più vantaggioso, che il prendere qualche tratto di un eccellente autore, leggerlo due o tre volte attentamente, finche se ne sia ben filevato il pensiero, poi metrer il libro da parte, e cercare di stenderlo da noi medesimi; indi paragonare la nostra esposizione con quella dell' autore. Un tale esercizio ci mostrerà al confronto ove giacciono i difetti del nostro stile, ci insegnerà a correga gerli, e fra le diverse maniere con cui può esporDELLO STILE LEZIONE XIX. 331

si uno stesso pensiero, ci farà conoscere qual sia

la migliore e più commendevole.

E' pero in 4. luogo da fuggirsi la troppo servile imitazione di qualsivoglia autore. Questa è sempre pericolosa, inceppa l'ingegno, produce una maniera stentata, e generalmente chi si lega ad una troppo stretta imitazione, prende dell'autore così i difetti, come le bellezze. Niuno diverrà mai buon parlatore o scrittore, il qual non abbia qualche grado di confidenza nel seguire il proprio genio. Dobbiam guardarci particolarmente dall' adottare le note frasi di verun autore, o trascriverne degli squarci. Una tale abitudine è fatale al proprio e genuino comporre. E' assai meglio l'aver qualche cosa di minor pregio, ma nostra, che l'affettare di comparire con ornamenti presi ad imprestito, i quali scopriranno alla fine la povertà e debolezza del nostro ingegno. Su questi capi del comparre, correggere, leggere, imitare, io consiglio ogni studioso dell' arte oratoria a consultare quel che n'ha detto Quintiliano nel decimo libro delle sue Istituzioni, dove si trova un gran numero di eccellenti osservazioni ed istruzioni.

In 5. luogo è regola ovvia, ma essenziale rispetto allo stile, che sempre cerchisi di adattarlo al soggetto, ed anche alla capacità degli uditori, quando abbiasi a favellare in pubblico. Ninn componimento può meritare il nome di eloquente o di bello, se non è proporzionato alle circostanze, ed alle persone cui è diretto. Egli è la cosa più stravagante ed assurda lo sfoggiare uno stil florido, e poetico, quando è mestieri d'argomentare stretamente, o il parlare con istudiata pompa d'espressioni innanzi a persone, che non intendono punto, e non possono che rimanere stordite alla no, stra intempestiva magnificenza. Questi sono difetti non solamente contrari allo stile, ma al senso comune, che è assai peggio. Quando noi prendia-

Regole PER LA FORMAZIONE, ino a scrivere od a parlare, dobbiamo innanzi fissar nella mente lo scopo a cui tendiamo, averlo sempre di mira, e ad esso proporzionare lo stile. Se a questo grande oggetto non sacrifichiamo ogni ornamento inopportuno che occorrer possa alla fantasia, non meritiamo perdono; e benche i fanciulli e gli sciocchi possano ammirarci, gli uomiti di senno rideranno di noi è del nostro comporre.

In ultimo io non posso chiudere questo soggeta to senza avvertire, che in niun caso l'attenzione allo stile dee tanto occuparci, che punto detragga della più necessaria attenzione ai pensieri: Curam verborum, dice Quintiliano; rerum volo esse sollicitudinem: avvertimento or più che mai essenziale, perché il presente gusto di scrivere par che miri più allo stile chè al pensiero. Egli è certamente molto più facile il vestire de'sentimenti triviali e comuni con qualche bellezza d'espressione, che il fornire un fondo di vigorosi, ingegnosi, ed utili pensamenti. L'ultima cosa richiede un verò genio; la prima può ottenersi coll'industria e coll'ajuto di uno studio anche superficiale. Quindi è che troviamo parecchi, scrittori vanamente ricchi nello stile, ma vergognosamente poveri ne' sentimenti. Dove il pubblico orecchio è accostumato ad uno stile corretto ed ornato, certamente niuno scrittore può senza biasimo trascurarlo. Ma è as. sai poco pregevole chi non mira a qualche cost di più, chi non ripone il principale studio nella materia, e non cerca di raccomandarla con quegli ornamenti di stile, che più convengano; è che sien virili anziche effeminati: (1) Majore ani.

<sup>(1),,</sup> Con animo più nobile vuolsi intraprendere l'e,, loquenza, la quale, ove in tutto il corpo sia ben con,, formata, non si perderà a lisciarsi le unghie, o ac-

mo, dice lo Scrittore già tante volte citato, aga gredienda est eloquentia, que si toto corpore valet, ungues polire, do capillum componere non existimabit ad curam suam pertinere. Ornatus do virilis do fortis do sanctus sit; nec effeminatam levitatem, do fuco ementitum colorem amet; sanguine do viribus niteat (1):

;, conciarsi i capelli. L'abbigliamento sia virile e forte ;; e venerando; ne ami la leggerezza effeminata; ne il ;; mentito colore; buon sangue, e sincera robustezza ;; formino il suo pregio.

(1) Segue qui l'Autore a darc in cinque Lezioni un critico esame dello stile di Addisson e di Swift: Io le ho tralasciate, perchè riferendosi molte delle critiche alle particolarità della lingua inglese, di niun uso sareba bono state agl' Italiani. Il Traduttore,

Fine del Tomo Prime:

## INDICE

IL TRADUTTORE A CHI LEGGE.
PREFAZIONE DELL' AUTORE.

| LEZIONI .                                        |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| N A A T                                          |        |
| 1. Introduzione. Pa                              | g. 9   |
| II. Del Gusto.                                   | 2.2    |
| III. Critica. Genio . Piaceri del Gusto.         | Su-    |
| blimità negli oggetti.                           | 42     |
| IV. Sublimità nello Scrivere.                    | 6r     |
| V. Del Bello, e degli altri piaceri del Gusto    | , 83   |
| VI. Origine e progressi del Linguaggio.          | 83     |
| VII. Origine e progressi del Linguaggio e        | della  |
| Scrittura .                                      | 99     |
| VIII. Struttura del Linguaggio.                  | 118    |
| IX. Continuazione su la struttura del Ling       | uag-   |
| gio.                                             | 252    |
| X. Stile. Sue prime qualità Perspicuità e        | Pre-   |
| · cisione.                                       | 135    |
| XI. Struttura delle Sentenze. Chiarezza e Unità. | 164    |
| XII. Continuazione su la Struttura delle ser     | iten-  |
| ze. Forza.                                       | 193    |
| XIII. Continuazione su la Struttura delle Sei    | iten-  |
| ze. Armonia.                                     | 208    |
| XIV. Origine e natura del Linguaggio figurato.   | 229    |
| XV. Metafora.                                    | 249    |
| XVI. Iperbole = Personificazione = Apostrofe.    | 262    |
| XVII. Comparazione, Esclamazione, ed altre       | Fi-    |
| gure del discorso.                               | 280    |
| XVIII. Uso del Linguaggio figurato = Generali    |        |
| atteri dello stile = diffuso o concis            |        |
| debole o robusto = secco, piano, n               | itido, |
| elegante, florido.                               | 300    |
| XIX. Generali caratteri dello Stile = semp       |        |
| affettato, veemente = Istradamento               |        |
| formazione di uno stile convenevole.             | 319    |